# COMPENDIO

DELLA

## STORIA UNIVERSALE

TOMO LXII,

HI DELLA STORIA DELLA G. BRETTAGNA.

Di questo Compendio non esce meno d'an volume al mest.

Il prezzo per gli associati è di lire due italiane colle figure in nero, e lire due e settantacinque centesimi colle figure color

La Storia della Gran Brettagna e così quella della Francia, di cui sono usciti 6 volumi, si vende anche a parte.

Si vendono pure separate:

La Storia Antica propriamente detta, in o volumi.

La Storia Romana, in 7 vol.

La Storia del Basso Impero, in o vol. La Storia dell'America; in 28 voluni, oltre quello contenente l'Indice generale, che andià quanto prima sotto il torcho, e che si darà gratts unitamente, all'Elenco degli Associati.

#### MILANO

DALLA TIPOCRAFIA DE COMMERCIO. VENDESI DA FUSI, STEVLA R COMPACHI.



# COMPENDIO

DELLA

# STORIA UNIVERSALE ANTICA E MODERNA.

TOMO LXII,

III DELLA STORIA DELLA GRAN BRETTAGNA.

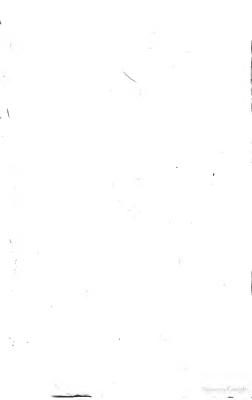





Suscession esti.

Tu sei verumente mio figlio, pris che valorosamente eggi hai com: battuto.

# STORIA

## DELLA GRAN BRETTAGNA

DAI PRIMI TEMPI SINO A' DI NOSTRI

#### DI GIOVANNI ADAMS

TRADUCIONS DALL' INCLESS

DI DAVIDE BERTOLOTTI

IN CONTINUAZIONE DEL COMPENDIO
DELLA STORIA UNIVERSALE

SIG. CONTE DI SEGUR.

Tomo III,

#### MILANO

DALLA TIPOGRAFIA DI COMMERCIO. VENDESI DA FUSI, STELLA E COMPAGNI. 1823. La presente Opera è posta sotto la tutela delle Leggi.

B-12.6,201.

# COMPENDIO

### DELLA STORIA UNIVERSALE

#### STORIA DELLA GRAN BRETTAGNA

LIBRO IV.

#### CAP. I.

Storia politica e militare, dalla morte del re Giovanni, avvenuta nel 1216, sino all'esaltamento di Enrico IV, seguito nel 1399.

In lagrimevole stato giacea l'Inghilterra quando la corona passò alla fronte di Enrico III, il quale non aveva aggiunto che il nono anno della sua età. d'estender l'autorità di Pembroke, e conferirgli per essa un titolo più regolare e legale, si convoco poco appresso una generale Assemblea de' baroni a Bristol, dove fu eletto Protettor del reame ».

« A fine di conciliar la stima al governo del suo pupillo, diede Pembroke una nuova Carta di libertà, che, sebben copiata, per la massima parte, dalle antecedenti concessioni strappate a Giovanni, conteneva tuttavolta certe variazioni che possono parer degne d'esser potate. Non fu confermato nè l'assoluto privilegio dell' elezioni conceduto al Clero dal defunto Re, nè la libertà d'uscir dal reame senza la permission del monarca. Dal che può conchiudersi che Pembroke e i baroni, gelosi della potenza ecclesiastica, bramavano di far rivivere la pretensione che aveva il re di dare ai monaci e ai capitoli la facoltà d'eleggere, e credeano che por si dovesse alcun argine alle frequenti appellazioni a Roma. Ma quel che può soprattutto far maraviglia si è che non solamente si omise l'obbligo al quale si era soggettato Giovanni, di ottener cioè l'approvazione del Gran Consiglio

prima d'impor sussidii o scutaggi alla pazione, ma fu ancora un simile articolo dichiarato aspro e severo, e riserbato espressamente a una futura deliberazione. Convien però avvertire che, quantunque una siffatta limitazione apparir possa importantissima nell' intiera Carta di Giovanni, non' venne tuttavia riguardata sotto quest' aspetto dagli antichi baroni, perchè erano più inclinati a mettersi al sicuro da particolari atti di violenza della Corona, che da somiglianti generali gravezze, le quali, ove non sossero evidentemente ragionevoli e necessarie, con difficoltà si poteano esigere, senza l'universale assenso, da uomini che avean l'arme in mano, ed erano in grado di respingere qualunque oppressivo attentato di cui tutti immediatamente si risentissero. E ne abbiamo una prova nel regno di Arrigo, che, mentre colle violazioni della Gran Carta dava frequenti motivi di lagnanza, non ardì però d'imporre di suo proprio moto alcun sussidio o scutaggio, tuttochè fosse bene spesso ridotto in gravi urgenze e ricusasse il popolo di soccorferlo : tanto era per lui più facile l'inosservanza della legge, allorchè ne pativano i soli individui, che l'esercizio delle sue stesse prerogative riconosciute, quando toccavano l'interesse di tutta la nazione! »

« Questa Carta fu altresì confermata dal Re nell'anno susseguente, coll'aggiunta d'alcuni articoli diretti ad impedir le oppressure degli sceriffi e di una altra Carta addizionale sulle foreste : circostanza di gran momento in quei tempi, allorchè la caccia occupava tanto la Nobiltà, e le reali foreste, amministrate con leggi particolari ed arbitrarie, comprendevano una sì notabil parte del reame. Fu tolta la via bandita a quelle state cinte di siepi dopo il regno d'Arrigo II: al qual oggetto si ordinarono nuove visite. Le trasgressioni commesse nelle altre non furon più capitali, ma sottoposte soltanto alla multa, alla carcere e a pene più miti; e i proprietarii di terreni ricuperarono la facoltà di tagliar le loro boscaglie e disporne a piacere »,

« Per tal modo queste celebri Carte venner ridotte presso a poeq nella forma in cui si mantenner sempre di poi; e furono per varie generazioni le particolarmente predilette dal popolo inglese e reputate il più sacro propugnacolo dell'independenza e libertà nazionale. E perche assicuravano i diritti di ogni classe di persone, le difese ognuno bramosamente, e divennero in certa maniera la base della monarchia britannica e una specie di contratto originale, che ristringeva l'autorità del prinsipe e guarentiva la condizional fedeltà de sudditi. Benche non di rado violate, elle furon però sempre reclamate dalla Nobiltà e dal popolo. È perche non si supponea valido alcun esempio che le infrangesse, acquistavano, anziche perdere, l'autorità pe' frequenti attentati sofferti dall'arbitraria potenza regia pel corso di varii secoli ».

a Mentre col rinnovare e confermar la Gran Carta dava Pembroke tanto piacere e sicurtà alla nazione in generale, si occupava con buon esito ancora degl' individui. Scrisse lettere in mome del Re ai baroni malcontenti, rappresentando che qualunque fosse stata la gelosia e l'animosità da essi nutrita contro il defunto Re, un giovane principe, crede, per linea retta, degli antichi monarchi, era succeduto al trono senza succedere ai risentimenti, o alle massime del predecessore; che il disperato compenso, da loro impiegato, di chiamar cioè

un estranco regnante, era fortunatamente per essi e per la nazione andato intieramente a vôto : e con un pronto ritorno al proprio dovere potevano restaurar tuttavia l'indipendenza del Regno, e assicurar quella libertà per cui ontendevano si caldamente; che nell'istessa maniera che le passate offese de baroni eran andate in dimenticanza, così eglino pure doveano scordarsi delle querele contro l'ultimo Sovrano, il quale, se in alcuna parte si era meritato biasimo per la sua condotta, aveva pur anco lasciato al figlio un salutevole avvertia ento per ischivare il cammino che lo avea pertato a estremità sì fatali ; e che avendo calino ottenuto una Carta favorevole alle lor prerogative, avean pure tutto l'interesse di mostrare col proprio contegno che non era un simile acquisto incompatibile coll' obbedienza, e che i diritti del monarca e del popolo, lungi dall' essere ostili e contrarii, poteano sostenersi e corroborarsi a vicenda ».

« Le quali considerazioni, avvalorate daf fermo cd onorato carattere sempre mantenuto da Pembroke, fecero un gran colpo ai baroni: e la maggior parte incominciò a trattar seco

To Con-

in segreto, e molti ritornarono scopertamente all'antico dovere . La diffidenza manifestata da Luigi intorno alla lor fedeltà diede impulso a questa general propensione verso il Re. E quando il Principe francese negò il governo del castello di Hertford a Roberto Fitz-Walter. che era stato così attivo contro il defunto Sevrano, e reclamava quella fortezza come di suo diritto e proprietà, conobbero chiaramente gl' Inglesi di non godere alcuna fiducia, e che possedevano i forestieri tutta la confidenza e l'affezione del nuovo Monarca . E anche l'anatema, denunziato dal Legato contro gli aderenti di Luigi, non lasciò di produrre, secondo il giro che avean preso le disposizioni degli uomini, un grand'effetto su di loro, e di leggieri si persuasero di dover riguardare com' empia e profana una causa per la quale avean essi avuto già un' invincibile avversione. Benchè facesse Luigi un viaggio in Francia, e recasse di là nuovi soccorsi, vide nondimeno al ritorno, che il suo partito era divenuto più debole per l'abbandono degl' Inglesi confederati, e che la morte di Giovanni avea portate oltre ogni credere un irreparabil pregiudizio alla sua causa. I Conti di Salisbury, Arundel e Warrenné aveano insieme con Guglielmo, maresciaflo, primogenito del Profettore, abbracciato il partito d' Arrigo, ed ogni barone inglese stava intentó all' occasione propizia di ritornare all'obbedienza. Le quali accessioni rinvigorirono si fattamente Pembroke, che si cimentò a investire Mount-sorel, contuttochè all' avvicinarsi del Conte di Perche coll'esercito francese abbandonasse l'impresa, levando l'assedio. Insuperbito il Conte per un tal successo, avanzossi a Lincoln, e, introdotto nella città, principiò ad osteggiare il castello, che fu prestò ridotto agli estremi. Chiamo il Protettore tutte le forze da ogni banda per accorrere in aiuto disuna piazza di tanta insportanza: e comparve allora così superiore ai Francesi, ch'ei si chiusero in città, risoluti di star sulle difese. Ma il presidio della rocca , avendo ricevuto un considerabil rinforzo ; plombò impetuosamente addosso agli assedianti, mentre l'esercito inglese, che agiva di concerto, gli assali ad un' tempo al di fuori, e, scalate le mura e abbattota ogni resistenza, entrò nella città colla spada alla mano. Fu Lincoln abbandonata af

saccheggio, e messo totalmente in rotta l'esercito francese. Vi furon solo tre morti, fra i
quali il Conte di Perche; ma varii comandanti
principali e circa 400 cavalieri caddero in man
degl' Inglesi: tanto poco fu il sangue versato
in quest'azione importante, che decise del fato
di uno de'più potenti reami dell' Europa, e
tanto cattiri soldati erano quegli antichi boroni,
quantunque imperiti in tutt'altro fuorchè nell'armi! »

« Fu il principe Luigi avvisato di questo satale avvenimento mentre stava a campo a Dover, sempre valorosomente disesa da Uberto di Burgh; e ridottosi incontanente a Londra, centro ed anima del suo partito, ebbe quivi notizia di un nuovo disastro, che pose sine alle sue speranze. Un naviglio francese, che trasportava dal Coutinente un poderoso rinsorzo, era comparso alle coste di Kent, dove, assalito dagl' Inglesi, diretti da Filippo d'Albiney, su ributtato e messo in rotta con perdita considerabile. Usò d'Albiney uno stratagemma, il qual vuolsi che contribuisse alla vittoria. Arendo egli guadagnato il vento sui Francesi, piombò con impeto sopra di essi; e gettata loro in

faccia una gran quantità di calce, portata seco a tal fine, gli accecò per modo che non furon più in grado di difendersi ».

- « Dopo questa seconda sventura di Luigi si affrettaron da ogni parte gl' Inglesi a venir a patti col Protettore, e con una pronta sottomissione prevenir le confische, alle quali erano esposti per la lor desezione. E vedendo Luigi la sua causa affatto disperata, cominció a temer per la propria persona : tantochè su contento di fuggire, con qualche onorevole condizione, da una contrada, dove scorgeva che tutto gli si era fatto inimico. Fermò pertanto la pace con Pembroko, promettendo di evacuare il Regno, e stipulando solamente, in contraccambio , l'indennità pe' suoi aderenti e la restituzione degli onori e de' beni in un col libero ed egual godimento de' diritti conceduti al rimanente della nazione. Fu così terminata selicemente una guerra civile che pareva fondata sull'odio e sulla gelosia la più incurabile. e aveva minacciato di funestissime conseguenze il reame » .
  - « Espulsi che furono i Francesi, la prudenza ed equità della successiva condotta del Pro-

tettore contribui a risanar le ferite cagionate dall' intestina discordia. Comparti il suo favore ai baroni ribelli , osservò esattamente le condizioni della pace, li reintegrò nelle possessioni, e con egual contegno procurò di seppellire in un eterno obblio i passati sdegni. Il Clero, che avera aderito a Luigi, su il solo che soffrisse in questo rivolgimento. Essendosi egli ribellato al suo sovrai-o spirituale col non curar l' interdetto e l' anatema, non avea Pembroke la facoltà di far alcun accordo a lui favorevole; e il legato Gualo si preparò a vendicarsi della sua disobbedienza. Molti ecclesiastici furon deposti, molti sospesi, alcuni sbanditi; e quelli ch' evitarono il gastigo, espinron l'offesa col pagar grosse somme al Legato, che per tal mezzo accumulò immensi tesori ». « Il Conte di Pembroke non sopravvisse

« Il Conte di Pembroke non sopravvisse gran tempo alla pacificazione, principalmente dottuta alla sua saviezza e al suo yalore: e gli succede nel governo Pietro delle Rocche, rescovo di Winchester, e Uberto di Burgh, primo ministro della giustizia, di cui specialmente furon seguitati i consigli. E se avesse aynto nel Regno qu'autorità eguale a quella di

Pembroke, sarebbe stato creduto meritevole. d'occupare il posto di quel virtuoso magnate. Ma gli sfrenati e potenti baroni che avevano una volta rotto il freno della soggezione verso il principe, e ottenuta violentemente un' ampliazione di libertà e d'indipendenza, mal potevano esser contenuti dalle leggi sotto up pupillo: e il popolo, non men che il Sovrano, veniva a soffrire pe' loro oltraggi e disordini , Ritenevano essi per forza i reali castelli usurpati nelle passate agitazioni, o commessi alla loro custodia dal Protettore; si appropriavano i demanii del Re ; opprimevano i proprii vassalli ; infestavano i vicini più deboli , e invitavano ogni sorta di sregolata gente a seguitarli, e a vivere sulle lor terre, ove prestavano assistenza per tutte le ruberie ed estorsioni ».

Enrico troppo spesso traevasi a violar la Gran Carta: il che produceva grandi lagnanze

per parte del Parlamento.

« Siccome in risposta a siffatte rimostranze non diede il Re che buone parole e belle promesse, accompagnate dalle più umili sommessioni ( dai patrizii trovate spesso ingannevoli ), non ottenne per allora alcun sussidio. Laonde, nel-

l'anno 1253, allorchè si vide costretto a rivolgersi al Parlamento, si era munito d'un nuovo pretesto, da lui reputato infallibile, qual era quello d'aver fatto voto per una Crociata; e domandava perciò assistenza in quel pio disegno. Nulladimeno esitò il Parlamento alcun tempo a compiacerlo; e il ceto ecclesiastico. mando una deputazione di quattro prelati, cioè il primate e i vescovi di Winchester, Sa-Lisbury e Carlisle, perchè gli rappresentassero le sue frequenti violazioni de' lor privilegi , le oppressure esercitate su i sudditi e le non canoniche e forzate elezioni delle dignità vacanti. È vero, replicò il Re, ho alquanto mancalo su tal particolare. Sono stato io, o milord di Canterbury, che vi ho collocato sulla sede in cui siete. Io, o milord di Winchester, dovetti impiegar le preghiere e le minaccie per farvi eleggere. Il mio procedere, lo confesso, su molto irregolare, o milord di Salisbury e voi milord di Carlisle, allorchè dal più basso stato v'innalzai alle presenti cariche; ma son determinato di correggere somiglianti abusi. E a fin di render compiuta la riforma, converrà oggimai che rinunziale voi stessi gli attuali benefizii, procurando di riaverli in modo più regolare e canonico. Sorpresi i Vescovi dall' inaspettato sarcasmo, soggiunsero che non si trattava di emendar gli errori passati, ma di evitarli per l'avvenire. Promise Arrigo di riparare agli abusi civili ed ecclesiastici: e il Parlamento gli concedè il sussidio d'un decimo de' benefizii ecclesiastici e uno scutaggio di tre marchi per ogni feudo cavalleresco. Ma perchè aveva sovente sperimentato il suo mancar di parola, volle ch'ei ratificasse la Gran Carta in modo ancor più autentico e solenne di quello che avesse mai fatto. Riuniti i prelati e gli obati, che tenevano accese torce, si lesse in loro presenza la Gran Carta. Dopo di che intimarono la scomunica a chiunque violasse quella legge fondamentale. Quindi, gettate a terra le torce , esclamarono : Possa così divenir fetente e putrida nell' Inferno l'anima di colui che incorse in questa sentenza! Prese parte Arrigo a una tal formalità, e soggiunse : Coll' aiuto d' Iddio manterrò inviolati siffatti articoli, come è vero ch' io son uomo e cristiano e cavaliere e re coronato ed unto,

Ma, finita appena la tremenda ceremonia, i fasoriti, abusando della debolezza e facilità del Re, lo ricondussero all'istessa amministrazione irregolare e arbitraria: e le ragionevoli aspettalise del popolo furon così perpetuamente sconcertate e deluse ».

Finalmente i baroni si collegarono contro di lui, e ne derivo una guerra civile, nella quale da unti abbandonato ei si vide finorche da snoi Guasconi e dai mercenarii stranieri. Il famoso Simone di Monforte, conte di Leicester, il quale aveva sposata la sorella di Enrico, fu creato generale degli insorgenti: costui ebbe si buona fortuna nel guerreggiare, che il Re ed il suo fratello furono sconfiti e fatti prigionieri nella battaglia di Lewes.

« Dopo la fatal giornata di Lewes, l'attivo ed intrepido principe Eduardo avea sempre languito in prigione, e, per esser egli oltremodo popolare nel Regno, inspirò generalmente il desiderio ch'ei fosse rimesso in libertà. Vedendo Leicester che avrebbe potuto difficilmente opporsi alle concordi brame della nazione, stipulò col Principe che in contraccambio ordinasse a' suoi aderenti di consegnare ai baroni

i loro castelli, e massime quelli delle frontiere di Galles, e giurasse di non uscir per tre anni dall'Inghilterra, nè d'introdurvi alcuna forza straniera. Prese il Re un egual giuramento, e fece altresi una Carta, colla quale confermava la convenzione o Mise di Lewes, e permetteva parimente ai sudditi di levarsi in arme contro di lui se mai avesse tentato d'infrangerla: così poca fu la premura che si diede Leicester, tuttoché facesse uso dell'autorità di quel Principe prigioniero, di conservargli alcuna apparenza di dignità e prerogativa reale».

« In conseguenza di un simil accordo fu il principe Eduardo condotto a Westminster e dai baroni dichiarato libero. Ma invece di recuperar infatti la libertà, come aveva indarno sperato, conobbe che tutto l'occorso era un inganno di Leicester: che continuava ad esser tuttavia prigionicro, quantunque più al largo, e s'invigilava sopra di lui dagli emissarii del Conte; e che, mentre la fazione raccogliera tutto il vantaggio proveniente dall'adempimento della sua parte del concordato, si eran disposte le cose in guisa ch'ei non ne risentissa veruno. Siccome Glocester, alla sua rottura

Description

co' baroni, si era per sicurezza ridotto alle sue terre sulle frontiere di Galles, lo seguito Leicester con un esercito ad Hereford, continuando sempre a minacciarlo e a propor trattative. E per dar maggior valore alla sua causa menò seco il Monarca ed il Principe. Il conte di Glocester concertò quivi col giovane Eduardo il modo di far fuggire quest' ultimo. E trovato il mezzo di fargli pervenire un cavallo di straordinaria velocità, incaricò Ruggero Mortimer, ch' era tornato nel Regno, di star pronto con un drappello d'armati a ricetere il Principe e a fargli scorta ad un luogo sicuro. Finse Eduardo d'andar a prender aria con alcuni del suo seguito, che lo custodivano; e messi che gli ebbe in gara sulla bravura de' loro cavalli, quando pensò che fossero bastantemente affaticati e dispersi, montò ad un tratto sul cavallo di Glocester, e, detto ad alta voce a seguaci, che aveva abbastanza goduto del piacere della lor compagnia, diede loro l'addio. Lo seguitaron questi per alcun tempo senza poterlo raggiugnere, e la comparsa di Mortimer co' suoi pose fine al loro inseguimento ».

« I realisti, preparali in segreto per un si-

mile erento, corser di subito all'armi; e la gioia della liberazione di quel valoroso Principe , le oppressioni dalle quali era travagliato il popolo, l'aspettativa di un nuovo ordine di cose e l'appoggio del Conte di Glocester procacciarono a Eduardo un esercito a cui Leicester non poteva far fronte. Si trovava questo Barone in una remota region del reame, circondato da nemici, privato di ogni comunicazione cogli amici per aver Eduardo abbattuto i ponti della Severna, e, in mezzo a tanti svantaggi, obbligato a combattere per la causa del sno partito. In una simile estremità scrisse al figlio, Simone di Monforte, di affrettarsi in suo ainto da Londra con un esercito; e Simone si era in fatti avanzato con tal disegno sino a Kenilworth, dove, immaginandosi che tutta la forza e l'attenzione di Eduardo fosse rivolta contro il padre, si stava in securtà e senza precauzione. Ma con una mossa improvvisa e sforzata lo sorprese il Principe nell'accampamento, ne disperse le schiere, e prese quasi senza opposizione il Conte di Oxford e molti altri baroni . Ignorando Leicester la sorte del figlio , passò in barca nell' assenza d' Eduardo

la Severna, e fermossi ad Evesham; colla speranza di esser di momento in momento raggiunto dagli amici di Londra. Ma profittando il Principe di ogni favorevole istante, comparve in campo prima di lui . Fece Eduardo inoltrare una grossa mano d'armati dalla strada che conduce a Kenilworth, ordinandole d'inalberar le bandiere tolte a que' di Simone, mentre, girando egli stesso attorno ai nemici, col resto delle forze si portava ad assalirlo dall'altro lato. Rimase Leicester lunga pezza deluso da quello stratagemma, giudicando amica una divisione dell' esercito di Eduardo. Ma avvedutosi all' ultimo dell' errore, e osservando la gran superiorità e l'eccellente disposizione dei realisti, esclamò, aver eglino appresa da lui l'arte di guerreggiare, e soggiunse: Abbia Dio misericordia dell'anime nostre, perchè vegge che i corpi sono del principe. Attaccò tosto la zussa, sebben con molta disparità di circostanze. L'esercito di Leicester, per esser vissuto nelle montagne di Galles senza pane, non troppo allora in uso fra gli abitanti, era rimasto assai indebolito dalle malattie e dalla diserzione, dimodochè fu prestamente rotto dai

vittoriosi realisti. E'i suoi confederati di Galles, assuefatti solamente a una specie di guerra momentanea, volser tosto le spalle, e furono incalzati con grande scempio. L' islesso Leicester : domandando quartiere , restò acciso nel calor dell' azione insiem con Arrigo, suo figlio maggiore, ed Ugo Le Despenser e circa centosessanta cavalieri e parecchi gentiluomini del suo partito. Il vecchio Monarca era stato messo espressamente dai ribelli sulla fronte della battaglia. E per esser chiuso nell'armatura, e quindi sconosciuto agli amici, riportò una feririta che lo pose in pericolo di vita. Ma gridando ad alta voce: Io sono Arrigo di Winchester costro sovrano, fu salvato, e posto in Juogo di sicurezza dal figlio, accorso a liberarlo » .

« La violenza, ingratitudime, tirannía e papacità del Conte di Leicester danuo un assaí cattiva idea del suo carattere morale, e ce ne fan risguardar la morte come il più felice avvenimento che in quella congiuntura potesse sopraggiungere alla nazione inglese. Non si può tuttavia negor molto ingegno ed apparenza di grandi virtù ad nn uomo che, quantunque forestiero, ed in tempo che gli estranei erano odiosissimi e più universalmente screditati, potè acquistare un sì vasto predominio nel Regno e spianarsi la via fin presso al trono. L'u in lui del pari eminente la capacità militare e la politica avvedutezza. Aveva il talento di regolar gli uomini e gli affari . E benchè immoderata ne fosse l'ambizione, non sembra però che re superasse nè il coraggio ; nè il genio ; ed ebbe la sorte di far cooperare il basso popolo, non che gli altieri baroni, alla rinscita de' suoi interessati e pericolosi disegni. Un soyrano di maggiore abilità ed energia di quella d' Arrigo avrebbe potuto diriger le doti di questo Magnate all'esaltamento del trono, 6 all'utilità della nazione. Ma il vantaggio venuto a Leicester dalla debole e incostante amministrazione del Principe, condusse la rovina dell' autorità regia, e produsse gravi scompigli nel reame, che nondimeno mantenne e migliorò di assai la libertà nazionale e la Costituzione. L'amor populare verso di lui, anche dopo la morte, giunse a tal segno che, quantunque scomunicato da Roma, fu tenuto per santo, e molti miracoli si dissero operati sulla sua temba » .

Enrico mori nel 1272, l'anno sessantesimosesto del suo regno poco glorioso. Alla lotta di que' tempi vanno gl'Inglesi debitori in gran parte delle franchigie di cui godono presentemente.

« La più ovvia circostanza del carattere d'Arrigo è l' incapacità pel governo, la quale lo rendeva si schiavo de' ministri e dei favoriti e così poco padron di sè stesso, come quando era tenuto in cattività dai nemici. Dalla qual sorgente, anzichè da mancanza di sincerità, o da perfidia, derivò la sua trascuranza in mantener le promesse : e per amore della convenienza presente fu troppo di leggieri indotto a sacrificare i vantaggi durevoli, originati dalla fiducia del popolo. Dal che ne venne appunto la sua prodigalità verso i favoriti, l'attaccamento a' forestieri, l'incostanza del contegno, l'impetuosità del risentimento e l' improvvisa dimenticanza e ritorno dell' affezione. In vece di restringere la pericolosa potenza de' Nobili con obbligarli all' osservanza delle leggi verso gl' inferiori, e darne loro un salutevole esempio nel proprio governo, fu allettato a imitarne la condotta, e a far del suo volere arbitrario, o più presto di quel de ministri la norma delle proprie operazioni. E in cambio di accomodarsi con una strette parsimonia all' imbarazzante situazione in che avean lasciato le sue entrate le militari spedizioni dello zio, le dissipazioni del padre e le usurpazioni de' baroni, fu tentato a levar danaro con irregolari gravezze, che; senza arricchir lui, impoverivano, o disgustavano il popolo. Sembra ch' ei fosse dalla natura il meno formato per essere tra gli nomini un tiranno. Contuttociò si hanno nel suo regno esempi di oppressione, i quali, benchè derivati da quelli de' predecessori, erano stati sollecitamente prevenuti dalla Gran Carta, · sono incompatibili con ogni regola di buon reggimento: cosicchè in sostanza può dirsi che una maggiore abilità, congiunta alle sue buone disposizioni, gli avrebbe impedito di cader nei suoi falli, o, con peggiori disposizioni, dato i mezzi di mantenerli e difenderli. Si distinse questo Monarca per pietà, devozione e regolare assiduità nell'esercizio del culto pubblico: ed è, a questo proposito, dai vecchi scrittori assai celebrato il seguente suo detto. Eva egli impegnato con Luigi IX di Francia in

una disputa sulla preferenza tra le prediche e le messe. Sostenne Arrigo la superiorità di quest'ultime, e affermò che arrebbe voluto piuttosto avere un ora di conversazione con un amico, che udir venti de più elaborati discorsi recitati in sua lode ».

« Lascio Arrigo due figli: Eduardo, suo successore, e Edmondo, conte di Lancaster; e due figlie: Margberita, regina di Scozia, e Beatrice, duchessa di Brettagna a Altri cinque figli gli morirono nell' infanzia ».

« Dopo le guerre civili, il Parlamento, radunato a Marlebridge, approvò la più parte delle ordinanze stabilite già dai baroni riformatori, che, sebben vantaggiose alla sicurezza del popolo, non eran però autenticate da una podestà legale ».

« Era l'interesse del danaro salito in quel secolo a un'altezza enorme, come si doveva aspettare dalla barbarie de 'tempi e dall'ignoranza degli uomini in genere di commercio. E vi sono esempi del cinquanta per compato pel danaro. Havvi in quel torno un editto di Filippo Augusto, che limitava a 48 per 100 l'interesse che potevano percepire in

Francia gli Ebrei. I quali profitti allettaron costoro a rimaner nel reame ad onta delle crudeli oppressioni cui eran di continuo esposti a motivo del bigottismo e dello spirito di rapacità allor dominanti. E facile immaginare quanto esser ne dovesse precario lo stato sotto un principe bisognoso, alquanto contenuto nella tirannia sopra i sudditi nativi, ma che possedeva un' antorità illimitata su gli Ebrei, i soli proprietarii di danaro nel Regno, e odiati a cagion della riccbezza e della religione e dell'usura. Contuttociò non possiam farci un'idea delle estorsioni esercitate contro di loro, Nell'anno 1241 furono astretti a pagare 20,000 marchi. Due anni dopo fu ad essi carpita altra monela; e un solo Ebreo, Aronne di York, venne aggravato di più di 4,000 marchi . Nel 1250 rinnovò Arrigo le angherie ; e l'istesso Aronne gli dovette sborsare 30,000 marchi per un'accusa di falso. Un'ammenda sì forte che, per quanto apparisce, egli era creduto abile a pagare, lo fa piuttosto supporre innocente che reo . Nel 1255 domandò il Monarca agli Ebrei 8,000 marchi, minacciandoli della forca nel caso di rifiuto. Per-

duta allor la pazienza, chieser la permis sione di ritirarsi colle robe loro dal Regno. Ma rispose Arrigo: Come poss' io rimediare alle oppressioni di cui vi dolete? Io medesimo sono un pitocco, perchè spogliato d'ogni mia rendita. Ho un debito di sopra a 200,000 marchi; e se dicessi 300,000, non sarebbe più del vero . Debbo oltracciò pagare al principe Eduardo, mio figlio, 15,000 marchi l'anno; e non ho un bricciolo, e son necessitato a procurarmi danaro da qualunque mano e per ogni verso. Diede allora gli Ebrei in balía del Conte di Cornovaglia, affinchè quegli che non erano stati scorticati da un fratello, fossero (per usar le parole dell'Istorico) sventrati dall' altro. Il re Giovanni, suo padre, chiese una volta 10,000 marchi a un Ebreo di Bristol; e, attesa la repulsa, ordinò che gli fosse ogni giorno levato un dente, sinattantochè non avesse acconsentito . Perdè l' Ebreo sette denti, e poi pagò la somma richiesta. Una tassa imposta agli Ebrei, nel 1243, ascese a 60,000 marchi, corrispondenti all'entrata d' un anno della Corona ».

« Per dare un miglior colore all' estorsioni, si

fece rivivere in Inghilterra l'improbabile ed assurda imputazione stata in varii tempi avauzata contro gli Ebrei, ch' essi avean crocifisso un fanciullo in dileggio de' patimenti di Cristo. Per questo supposto delitto ne furono appiccati diciotto ad un tempo: contuttochè non fosse in verun conto credibile che l'istessaantipatia de' Cristiani contro di loro, anche nelle persecuzioni da cui eran travagliati, gli avesse mai spinti a quella pericolosa enormità. Ma è naturale il pensare che una razza esposta a tante ingiurie e indegnità per parte del monarça e del popolo, e così incerta nel possesso de' propri averi , portasse l'usura alla massima estremità, cercando di procacciarsi con un gran lucro alcuna compensazione de' continui pericoli ».

« Benchè somiglianti atti di violenza contro gli Ebrei provenissero in gran parte da falsa divozione, furon consigliati anche di più dall' avidità e dalla rapina. Lungi dall' idea di convertirii, si decreto in quel secolo per legge in Francia, che, se alcun Ebreo abbracciava il Cristianesimo, i suoi heni sossero senz' ecsezione devoluti al principe, o al suporior signore. I quali saccheggiatori così disposero per tema che i profitti, derivanti dal dominio su quella sventurata gente, restassero menomati dalla lor conversione ».

Eduardo Primo diede principio al suo regnocol confermare la Gran Carta, e statuire accurate indagini sopra gli affari dello Stato.

« Tra i varii disordini a' quali era soggetto it reame, nessuno cagionava doglianza più universale che la falsificazione della moneta. E siccome un simil delitto richiedeva più arte di quel che avesser gl' Inglèsi d'allora, soliti ad impiegare nelle loro iniquità principalmente la forza e la violenza, così le imputazioni cadevano su gli Ebrei. Pare altresì che sosse Eduardo grandemente prevenuto contro di lo- . ro . Il qual mal inteso zelo pel Cristianesimo, naturalmente aumentato da una spedizione a Terra Santa, lasciò libero il corso a tutto il rigore della giustizia a carico di quella sventurata gente. Ne furono appiccati a Londra per un tal missatto dugentottanta in una sola volta, oltre quei che in varie guise soffersero nelle altre parti del Regno. Le case e le terre (perocchè gli Ebrei si erano poco innanzi arri-

schiati a far acquisti di tal genere), non che le cose mobili di un gran numero furono o incamerate, o vendute. E temendo il Re che si sospettasse esser le ricchezze di que' disgraziati la parte principale della colpa, diede ordine che la metà del danaro proveniente da somiglianti confiscazioni si mettesse a parteper distribuirsi a coloro che si convertissero al Cristianesimo. Ma il risentimento prevalse' alla tentazione della povertà, e ben pochi furono indotti dall'interesse ad abbracciar la religione de' persecutori . Nè qui terminarono le miserie di quel popolo. Benchè le arbitrarie tasse loro imposte, avessero procurato una costante e ragguardevol rendita alla Corona, sospinto Eduardo da zelo e rapacità, risolvè qualche tempo dopo di purgare affatto da. quell' odiata stirpe il reame, e d'impadronirsi d'ogni proprietà della medesima, come in ricompensa della sua fatica. Non lasciò loro se non il danaro sufficiente per trasportare i bagagli in paese straniero, dove gli aspettavano nuove persecuzioni e violenze. Ma gli abitanti de' Cinque-Perti, imitando il bigottismo e l'avidità del Re, spogliarono la maggior parte di

quel poco soldo, gettandone anche parecchi in mare: delitto che dal Monarca, il quale voleva essere il solo saccheggiatore ne'suoi dominii, si punì capitalmente. Quindicimila Ebrei furono tutti ad un tempo privati de loro effetti e banditi. Pochi di quella nazione han di poi soggiornato in Inghilterra. E siccome non può un regno sussistere senza prestatori di danaro, e nessuno vuol prestare senza un compenso, la pratica dell'usura ( chè così chiamavasi allora ) su di poi esercitata dai medesimi Inglesi sui concittadini, o dai Lombardi e altri stranieri . È cosa assai dubbia se il traffico di questi nuovi usurieri fosse ugualmente aperto e senza eccezione come quello de' precedenti . Statul Riceardo per legge che d'ogni obbligazione rilasciata ad un Ebreo si facesser tre copie : una delle quali doveva esser rimessa a un pubblico magistrato, un'altra a una persona di credito e la terza rimanea nelle mani dell'Ebreo medesimo. Ma perchè il gius canonico, secondato dalla legge municipale, non permetteva ai Cristiani di prender frutto, ogni atto di simil genere dove, dopo l'espulsion degli Ebrei , divenir più segreto e clandestino, e per conseguente pagarsi il datore per l'uso del suo danaro e per l'infamia e'l pericolo al quale andava incontro con darlo a prestanza ».

Eduardo uni il principato di Galles alla Corona, e fu il primo che abbia dato il titolo di principe di Galles al suo primogenito. Assaltò poscia la Scozia, dove Giovanni Baliol, re di di essa, rinnovò il ginramento di fedeltà, e pose Enrico in possesso di tutto il Regno.

a Eravi una pietra tenuta in altissima reverenza dalla popolar superstizione degli Scozzesi. Si erano assisi sopra di essa tutti i loro principi nell' atto di ricevere il rito inaugurale. Venivano essi da un'antica tradizione assicurati rhe in qualunque altro luogo si fosse posta una tal pietra, la loro nazione sarebbe stata sotto l'altrui governe. Per lo che si conservava con gran cura a Scona, come il vero palladio della loro monarchia e l'ultimo compenso nelle loro disavventure. Se ne impadroni Eduardo, e la portè seco in Inghilterra, dando ordine che fosse distrittio ogni registro e monumento d'antichità che mantener potesse la memoria dell'iudependenza

del Regno, e consutasse le pretensioni di superiorità de' Britanni . Vogliono gli Scozzesi che egli annientasse altresi tutti gli Annali conservati ne loro conventi . Ma non è probabile ehe una nazione così rozza e poco incivilita possedesse alcun'Istoria la cui perdita meriti gran fatto d' essere compianta . Il gran sigillo di Baliol su spezzato, e condotto egli stesso prigioniero a Londra, e custodito nella Torre. Due anni dopo venne rimesso in libertà, e si sottomise a un volontario esiglio in Francia, dove, senza porsi ad altri cimenti per la recuperazione del grado reale, morì in condizione privata. Fu nominato governatore di Scozia il conte Warrenne, e affidate agl'Inglesi. le cariche principali : talmentechè , pensaudo Eduardo di aver conseguito l'oggetto de' suoi desiderii, e colla final soggezione di quel reame posto fine alle tante fraudi e violenze da lui usate verso la Scozia, tornò coll'esercito vittorioso in Inghilterra ».

« Le spese abbisognate in queste moltiplici geerre di Eduardo e pe' nuovi suoi preparativi, aggiunte ai disordini che aveano insensibile mente preso piede nello stato generale degli 51. della G. B. T. III.

- 1

Dynamic Gor

adiari, avendolo obbligato a ricorrere spesse volte al Parlamento per aver sussidii, introdussero nelle pubbliche assemblee i più bassi ordini dello Stato, e gettarono le fondamenta di grandi e rilevanti cambiamenti nel goterno 2.

· « Quantanque a coltivare le arti di pace, e a montener la vace medesima, nulla fosse più contrario che la funga subordinazione di vassallaggio dal re sino al più piccolo gentiluomo e la conseguente schiavitù del popolo minuto ( mali inseparabili dal reggimento feudale ), tuttavolta un simil sistema non potè mai ridurre lo Stato a conveniente positura guerresca, o dargli il pieno esercizio del suo potere per la difesa da un pubblico inimico, e meno ancor per l'offesa . I livellarii militi , non avvezzi ad nbbidire e inesperti alla guerra, avevano fra i soldati il grado lor provenuto non dai meriti, e dal servizio, ma dalla nascita, e formavano un esercito disordinato; e perciò debole . E ne pochi giorni pe quali erano, a causa dei respettivi tenitorii, obbligati a rimanere in campo, riuscivano spesso più formidabili alla propria provincia che alle Potenze straniere

contre le quali erano ragunati. I monarchi fecero andar a poco a poco in disuso una si imbarazzante e pericolosa macchina, sommamente acconcia a rispinger la mano che l'adoprava; e permutando il militar servizio in sussidii pecuniarii, assoldaron gente in forza d' un contratto con uffiziali particolari ( tali son quelli che gl'Italiani appellano Condottieri), ch'ci congedavano al termine della guerra, Gli slessi baroni e cavalier entravano in eguali impegni col principe, ed erapo abilitati a completare le lor bande così per l'autorità che avevano sui vassalli e affittuarii. come per la gran moltitudiue di dissoluti e vagabondi trovati sulle proprie terre, i quali abbracciavano di buona voglia l'opportunità -di appagare la lor bramosia di guerra e di rapina ».

« Trascurato in tal forma quell'antico edifizio gotico, ando a poco a poco in decadenna. Benche Guglielmo il Conquistatore aresse
diviso i terreni dell'Iaghilterra in sessantamila
feudi cavallereschi, ne fu nondimeno con vatit
artifizii diminuito insensibilmente il numero; e
vide all'ultimo il Re che, mettendo in esecu-

zione la legge, non poteva unire se non una piccola parte della forza del Regno. Era consueto espediente di coloro che dipendevan dal principe, o dai magnati a motivo di un tenitorio militare, il trasferire i proprii beni nella Chiesa, e ripigliarli mediante un altro tenitorio, chiamato frankalmoigne (elemosina libera), per cui non erano obbligati ad alcun servizio. Contra siffatta pratica si pubblicò una legge; ma probabilmente l'abuso andò molt' oltre primachè la legge fosse osservatà, e, per quanto apparisce, non fu pienamente corretto dal nuovo statuto, che, simile alla più parte delle leggi di quell'età, si può conghietturare non essere stato che debolmente eseguito dal magistrato contro il perpetuo interesse di tanti individui . Spesse volte , allorchè il contestabile e il maresciallo passavano a rassegna gli eserciti, ricevevano nella fretta, o per mancanza d'informazioni migliori, il servizio di un barone per un numero di feudi eavallereschi minor di quello ch'egli dovea : e un esempio di tal fatta era tenuto per buono a danno del principe, e diseniva poi una ragione per diminuire il servizio. I registri de'

feudi cavallereschi si tenevano con poca diligenza, nè si pensava a correggerli primachè fosser chiamati in campo gli eserciti. Era allor troppo tardi per attendere all' esame de' registri delle carte, el era accettato il servizio sul piede che all'istesso vassallo piaceva di riconoscere, dopochè le varie suddivisioni e riunioni di beni ebbero sparso di oscurità la natura e l'estensione del suo tenitorio. È facile il veder le confusioni che avrebbono accompagnato somiglianti dispute cogl' individui, mentre l' istesso numero di feudi militari , appartenenti alla Chiesa, la cui proprietà era fissa ed alienabile, diveniva soggetto di controversia. E troviamo in tal particolare che quando il Vescovo di Durham su tassato in ragion di settanta feudi cavallereschi all'occasione del sussidio imposto per le nozze della figlia d' Arrigo II col Duca di Sassonia, il Prelato ne riconobbe dieci, e negò il resto. Non si sa come terminasse una tal differenza; ma se ia quistione fosse stata relativa a un armamento per la difesa del Regno, il servizio del Vescovo sarebbe stato probabilmente ammesso senza opposizione per dieci feudi, e questa tassa si sarebbe dovuta stabilire anche pei pagamenti futuri. Laonde le tasse precuniarie diminuirono al par de servizii militari. Si dovettero perciò ritrovare altri metodi per riempier lo Scacchiere ed aver eserciti. Nuove situazioni produssero nuove leggi e nuove discipline: e i gran eambiamenti nelle finanze e nel poter militare della Corona, non che nella proprietà privata, furono la sorgente di eguali innovazioni in ogni parte della legislatura, o del civil reggi-

« Gli esorbitanti patrimonii, compartiti da Guglielmo a snoi baroni e capitani, non rimasero a lungo interi ed inalterati. La proprietà prediale fu a poco a poco divisa in più mani; e quelle vaste baronie vennero sunembrate o dalle provvisioni assegnate ai figli minori, o dalle ripartizioni fra i coeredi, o dalla vendita, o dall' albinaggio devoluto al principe; che rimituerava un gran numero di cortigiani col distribuirle tra loro in porzioni più tenui. E perchè queste modiche sostanze richiedevano economia, e astringevano i proprietarii alla vita domestica, erano per se stesse vieppiù durevoli: cosicchè l' Ordine dei cavalieri e dei ba-

roni inferiori crebbe ogni giorno più a e incominciò a formar nello Stato una classe più rispettabile. E siccome a causa del loro tenitorio militare eran tutti immediati vassalli della Corona, così in virtù de principii della legge feudale erano, al par de' Baroni più cospicui-, autorizzati a sedere nelle nazionali, o generali assemblee; il qual diritto, benchè riguardate come un privilegio, di cui non volevano i proprietarii spogliarsi affatto, era eziandio considerato come un carico, al quale non amavano di andar soggetti fuorchè in certe occasioni straordinarie. Per lo che nella Carta del re Giovanni fu disposto, che quando i grau baroni eran convocati all'adunanza nazionale con un ordine particolare, i piccoli baroni ( sotto-la qual appellazione si comprendevano anche i cavalieri ) si chiamasser soltanto con un generale invito dello secrifio. La distinzione fra i grandi e piccoli baroni , ugnalmentechè quella fra ricco e povero, non era definita precisamente; ma, secondo lo stile inesatto di que' tempi e la semplicità dell' antico governo, si lasciava per lo più determinare dalla discrezione del re e dei ministri. Soleva il principe

con una citazione speciale richiedere in un Parlamento il servizio di un barone, e trascurarlo ne' susseguenti : nè questa incertezza reputavasi offesa. Interveniva egli quand' era ricercato; ma in altre occasioni gradiva più ancora se veniva dispensato da un tal carico. E per esser riconosciuto dell' istess' ordine dei baroni più ragguardevoli non cagionava loro sorpresa veruna il vederlo prender posto nel gran consesso, o v'intervenisse di propria volontà, o in forza di una espressa chiamata del re. Per la qual cosa i baroni particolarmente invitati incominciarono a poco a poco a mescolarsi cogli antichi baroni, convocati in veduta del lor tenitorio. E ne dice Camden, sulla fede di un antico manoscritto, ora perduto, che dopo la battaglia di Evesham fu pubblicata una legge positiva, che vietava di comparire in Parlamento ad ogni barone che non vi fosse chiamato da un ordine particolare : il perchè i baroni d'Inghilterra non v'ebber seggio d'allora in poi se non in forza di un ordine speciale; e quest' importante privilegio de' lor tenitorii fu di fatto abolito. Se non che nel caso che tali ordini sossero stati continui per

alcun tempo in una gran famiglia, se ne sarebbe riguardata l'ammissione come un torto ed anche come un'ingiuria ».

« Un egual cambiamento si fece a grado a grado nell' Ordine de' conti , che formavano la più alta classe de' baroni. La dignità di conte, simile a quella di un barone, era anticamente territoriale ed officiale. Egli aveva giurisdizione nella propria contea; prendeva per sè il terzo delle multe; era ad un tempo magistrato civile e militare; e benchè fin dall' epoca della conquista normanna l'autorità ne fosse ereditaria in Inghilterra, il titolo era talmente connesso coll'uffizio, che quando il monarca voleva creare un nuovo conte, non aveva altro espediente che quello di erigere in contea un territorio, e conferirlo alla persona e sua samiglia. Ma perchè gli sceriffi, ch' erano i vicegerenti de' conti, si eleggevan dal re, e li potea rimovere a suo piacimento, li trovò più da lui dependenti, e procuro di far cadere nelle lor mani tutta l'autorità e giurisdizione della carica. Questo magistrato era alla direzione delle finanze, e riscuoleva ogni entrata del principe dentro i limiti della propria contea. Imponeva tasse ad arbitrio sugli abitanti de' regii demanii. A lui era di ordinario affidata la soprintendenza alle tutele e sovente agli albinagggi; presedeva ai tribunali di giudicatura inferiori; e così, quantunque inferiorein dignità al conte, su presto considerato ( in virtù di questa riunion di poteri giudiziarii e fiscali, e della fiducia in lui riposta dal principe) come a lui superiore d'assai in autorità, e ne intaccava il predominio dentro la propria giurisdizione . Nella creazione di un conte divenne cosa consueta lo assegnargli un emolumento fisso; comunemente di circa venti lire sterline l'anno, in cambio del suo terzo delle multe. La diminuzione della sua podestà venne dietro a quella del guadagno : e la diguità di conte, in vece di esser territoriale ed officiale, decadde in personale e titolare, Tali furono le grandi innovazioni che si eran già pienamente operate, o a grado a grado prendevan piede nella Camera de Pari, vale a dire nel Parlamento: perciocchè sembra che non vi sia stata in antico altra Camera ».

« Ma benchè l'ammissione di baroni in virtù d'ordini speciali e quella di conti titolari ab-

hia portato qualche aumento all'autorità regia, eranvi però altre cause le quali contrabbilanciavano siffatte innovazioni, e tendevano massimamente a scemar la potestà del principe. La desuetudine in che era caduta in gran parte la milizia feudale, fece dimenticar quasi affatto ai baroni la loro dependenza dalla Corona. Per la diminuzione del numero dei feudi cavallereschi non aveva il re un competente conguaglio quando imponeva le tasse e permutava il servizio in danaro. Le alienazioni delle terre della Corona lo avevano impoverito, e soprattutto la concessione della Gran Carta aveva messo de' limiti alla real potestà, e renduto più malagevole e pericoloso pel prineipe l'esercitare uno straordinario atto d'autorità arbitraria. Nella qual situazione era naturale che il re si conciliasse la benevolenza de' baroni e cavalieri inferiori, il cui predominio non gli apportava alcun pericolo, e che, per esser esposti all'oppressione de'loro potenti vicini, cercavano una legal protezione all'ombra del trono. Bramo pertanto d'averli presenti in Parlamento, dove servivan di contrap48 peso alle veementi deliberazioni dei Grandi. Lo esigere dall' intiero Corpo un servigio regolare avrebbe prodotto confusione, a dato a lui un carico troppo grave. Il non convocarne se non un piccol numero con ordine speciale, benchè questo si fosse eseguito con buon esito, non giovava pienamente all'intenzione del principe : imperocchè siffatti membri non possedevano autorità maggior di quella che ne accompagnava il carattere personale, ed erano ecclissati dalla comparsa di una Nobiltà più potente. Per la qual cosa dispensò la più parte dei baroni inferiori dall' intervenire al Parlamento, e ordinò loro che in contraccambio di siffatta indulgenza ( che così allor stimava ) eleggessero in ogni contea un certo numero d' individui del loro Corpo, dei quali farebbono essi le spese, e che, godendo la loro fiducia, porterebbero naturalmente con sè l'autorità dell' Ordine intiero . Il qual espediente si era in varii tempi adottato sotto il regno d'Arrigo III, e regolarmente in quello del Monarca di cui si parla. Il numero dei deputati a mandati da ciascuna provincia, variava ad arbitrio del re. Sedeano essi fra gli altri Pari, percie a motivo del lor tenitorio appartenevano a una tal classe. Il loro intervento in quella Camera ebbe appena sembianza d'innovazione. E quantunque, col variarne il numero, potesse il principe di leggieri dirigere le risoluzioni di tutto il Parlamento, poco si pose mente a una tal circostanza in un secolo in cui la forza prevaleva alle leggi; e una deliberazione, benche fatta dalla pluralità di una legale assemblea, non si poteva eseguire se vi si opponeva il volere del minor numero più potente ».

« Ma altri effetti importanti derivavano dalla diminuzione e conseguente disusanza della milizia feudale. La spesa del re nel raccorre e mantenere una forza militare per qualsivoglia impresa si accrebbe oltre la possa delle sue piccole entrate. E perchè le contribuzioni de' livellarii militi, le quali si accettavano in cambio del servizio personale, si eran ridotte a nulla, altri mezzi non avea per supplirvi fuorche i volontarii sussidii a lui coneeduti dal Parlamento e dal Clero, o le tasse ch' ei poteva esigere dalle città e dagli abitanti del demanjo reale. Nell' aono precedente era stato

Eduardo necessitato ad imporre ai secolari una gravezzà, non minor del sesto de' beni mobili e della metà d'ogni benefizio ecclesiastico, per la spedizione nel Poitou e il rintuzzamento delle genti di Galles. La qual calamitosa situazione, in cui verisimilmente dovea uon di rado trovarsi tanto egli quanto i suoi successori, gli fece immaginare un nuovo espediente, e convocare al Parlamento i rappresentanti de' borghi. Questo periodo, che è il vigesimoterzo anno del suo regno, sembra esser l'epoca vera e reale della Camera de' Comuni e la prima debole aurora del governo populare in Inghilterra . Perciocchè i rapprescutanti delle contee eran soltanto deputati dai baroni più piccoli e dalla Nobiltà inferiore; il primo esempio di rappresentanti dei horghi, ragunati dal Conte di Leicester, si reputò un atto di violenta usurpazione, e fu interro tto nei Parlamenti successivi. E. se nn tal passo non fosse divenuto necessario per altri motivi., quell' esempio lo avrebbe per avventura più presto mandato a terra che acereditato ».

« Nel corso di quesi due segoli i menerchi

d'Inghilterra avevano, ad imitazione di altri principi di Europa, abbracciato la salutevol politica d'incoraggiare e proteggere i più bassi e industriosi Ordini dello Stato, ch' ei trovavano ben disposti a ubbidire alle leggi e al magistrato civile, e la cui destrezza e fatica somministrava i mezzi richiesti per ornamento della pace e sostegno della guerra . Benchè gli abitanti della campagna fosser tuttavia lascinti a disposizione de loro imperiosi signori , si lecer però assai tentativi per das più sieurezza e libertà ai cittadini, e procurar ch'ei si godessero senza molestia i frutti della propria industria . Farono con regia patente cretti de' borghi entro le terre demaniali ; si die foro la libertà del traffico; si permise agli abitanti di prender in affitto a rendita fissa loro pedaggi o dogane, e di eleggere i proprii magistrati, che amministravan la giustizia sen-20 obbligarli a ricorrere allo sceriffo, o al tribanale di contea : e mediante questi equi privilegi il popolo acquistò a grado a grado una qualche ombra d'indipendenza. Contuttocio îl principe riteane sempre la facoltà di impor loro tasse o gravezze ad arbitrio . E comeche

la lor povertà e i costumi del tempo non rendesser mai siffatte domande nè frequenti, nè disorbitanti, quest'illimitata autorità nel sovrano era tuttavolta di non lieve ostacolo al commercio e incompatibile al maggior segno colle massime di un governo libero . Ma quando i moltiplici bisogni della Corona fecer nascere una maggior avidità di sussidii, il principe, la cui prerogativa lo autorizzava ad esigerli, trovò di non aver bastevol possanza per avvalorare i propri editti, e che, prima d'imporre, facea di mestieri spianar la via alla sua domanda, e ottenere il previo consentimento de' borghi per mezzo di sollecitazioni, rimostranze ed autorità. Si senti presto l'inconvepiente di trattar quest' oggetto con ogni borgo particolare; e conobbe Eduardo che la via più spedita di ottener sussidii era quella di adunare i deputati d'ogni borgo, esporre i bisogni dello Stato, discuter la materia in loro presenza, e domandarne l'assenso alle richieste del sovrano. Fece perciò mandar ordini agli sceriffi, perchè inviassero al Parlamento, con due cavalieri della provincia, due deputati di ciascun borgo della loro contea, nuniti dalla rispettiva comunità di facoltà sufficiente, per aderire in suo nome a quel che venisse ad essi richiesto dal re e dal suo Consiglio: Perchè la regola più equa si è così diceva egli nel preambolo di un tal ordine) che quel che tutti interessa, sia da tutti approvato; e i comuni pericoli sieno allontanati da sforzi riuniti. Massima nobile, che pareva indicasse l'anima liberale del Principe, e che gettò i fondamenti di un libero ed equabil governo ».

same hormers

« Dopo essere stati eletti dagli aldermanni e dal Consiglio comunale, que'deputati davan cauzione di comparir davanti al Re ed al Parlamento. Le spese erano a carico de' borghi che li mandavano. E avean eglino sì poco pensiero di mostrarsi legislatori (carattere lontanissimo dalla lor bassa classe e condizione), che non v' era cosa che giungesse tanto disaggradevole a qualsisia borgo, quanto il sapere di dover eleggere, o a qualunque individuo di esser eletto a un incarico donde non gli potea mai venire nè profitto nè onoranza. Essi non formavano, propriamente parlando, alcuna parte essenzia le del Parlamento. Sedevano in disparte dai baroni e

eavalieri, che sdegnavano di mescolarsi con gente così meschina. E dopochè avean dato l'assenso per le imposizioni richieste, e che n' cra terminato l' oggetto, si partivano quand' anche il Parlamento avesse continuato, occupandosi degli affari nazionali. E siccome coteste persone dovean esser veri borghesi del dond' eran mandate, così quando lo sceriffo non ne trovava alcuna d'abilità, o ricchezze bastanti per un simile uffizio, si prendeva sovente la libertà di omettere ne suoi . rapporti il nome di borghi particolari . E perche il popolo il ringraziava di questa indulgenza, non dispiaceva alla Corte ch'egli esigesse da tutti i borghi, senza distinzione, la tassa convenuta dalla pluralità dei deputati ».

« Nulladimeno l' unione de' rappresentanti de' borghi diede a poco a poco un maggior peso all' Ordine intero: e in correspettività dei sussidii da lor conceduti divenne per essi cosa ordinaria il presentar petizioni alla Corona per la reparazione di qualche abuso particolare di cui avessero avulo ragion di dolersi. Quanto più si moltiplicavano le domande del principe, tanto più crescevano in numero ed autorità le

istanze: e vide il Re esser cosa malagevole il negarle ad uomini, la cui condescendenza avea sostenuto il trono e al cui appoggio poteva esser presto obbligato a ricorrere di puovo. I Comuni eran però sempre molto inferiori al grado di legislatori. Benchè le lor petizioni ottenessero dal monarca una verbale annuenza, non eran però che i primi rudimenti delle leggi. Si conferì successivamente ai giudici la facoltà di dar loro una forma; e il sovrano, con avvalorarle della sua autorità, e talvolta senza l'assenso de'Nobili, die' loro validità . Il secolo non era tanto raffinato da comprendere il pericolo d'irregolarità di tal sorte. Non dispiaceva che il principe, secondando il desiderio di una classe di persone, pubblicasse un ordine che mostrava d'interessar soltanto una tal classe: e i suoi predecessori aveano sì fattamente posseduto quasi tutta la potestà legislativa, che non gli rincresceva d'assumerla in questo modo, apparentemente innocuo. Ma il tempo e una maggior esperienza illuminarono a poco a poco gli uomini, ed emendarono simili abusi. Si conobbe che non si potea statuire alcuna

legge per una classe di persone senza toccarle tutte, e che la forza e l'efficacia delle leggi dipendeva intieramente dai termini usati nel compilarle. La Camera dei Pari, il più potente Ordine dello Stato, si aspettava perciò con ragione che il suo assenso si sarebbe espressamente esteso ad ogni pubblica ordinanza; e nel regno d'Arrigo V vollero i Comuni che non si facesse alcuna legge unicamente ad istanza de' Pari, qualora gli statuti non fossero compilati dai Comuni medesimi e passati nella loro camera in forma di billo proposizione ».

« Ma perchè erano sempre in vigore le cause che avean prodotte un reparto di beni, il numero de' cavalieri o baroni inferiori o ciò che gl' Inglesi appellano bassa Nobilta, andò perpetuamente crescendo, e cadde in un grado ancor più inferiore a quel de' magnati. L'egualità di tenitorio si andò perdendo nella gran minoranza di autorità e possessioni; e la Camera de' Rappresentanti delle contee fu a poco a puco segregata da quella de' Pari, e formò nello Stato un Ordine distinto. I progressi del commercio aumentarono intanto la privata ricchezza e il credito de' borghesi; le frequenti

domando della Corona ne accrebbero l'importanza. E perchè in una essenzial circostanza (quella cioè di rappresentare particolari Corpi di persone ) rassomigliavano ai cavalieri delle provincie, non parve più a lungo inopportuno il congregarli insieme in un' istessa Cunera, e consonderne i diritti e i privilegi . Per siffatto modo il terzo stato, quello cioè de Comuni. arrivo in ultimo alla presente sua forma. E siccome i gentiluomini di provincia non si fecer poscia più scrupolo di comparir come deputati de' horghi, così la distinzione fra i membri si perdè affatto, e la Camera bassa acquistò d'ind'innanzi assai più peso nel Regno. Ciò non pertanto l'ufficio di un tal Corpo era sempre molto differente da quello ch'egli ha esercitato dappoi con tanto vantaggio del pubblico. In vece di contrariare e chiamar a sindacato l'autorità del monarca, era esso naturalmente indotto ad aderire a lui , come la gran sorgente della legge e della giustizia, e a sostenerlo contro il potere dell'aristocrazia. origine ad un tempo di oppressione a se medesimo e di disturbo nell'esecuzion delle leggi. Proteggeva il re a vicenda una classe di persone tanto utile e si poco pericolosa. Erano i Pari altresi obbligati ad aver per loro un certo riguardo. E con questi mezzi il terzo stato, anticamente si abbietto in Inghilterra, non men che presso l'altre nazioni europee, s'innalzo lentamente a quel grado d'importanza nel quale attualmente si trova; e fece eo'suoi progressi fiorir nel reame le arti e l'industria, necessarie seguaci della libertà e dell'eguargianza.

« Ma non durò gran fatto la calma; è benchè l'Ingbilterra, al pari delle altre regioni europee, fosse, nell'antico suo stato, male in acconcio per far conquiste, e peggio ancora per conservarle, era tuttavolta la Scozia tanto inferiore nell' interna sua forza e malsituata per aver soccorsi stranieri, che nour dee far maraviglia che Eduardo, principe ambizioso, gettasse gli occhi sopra un acquisto così seducente, che arrecava sicurtà e grandezza al suo Regno nativo. Ma gli strumenti da lui impiegati per mantenere il dominio sul reame settentrionale non furono scelti felicemente, e non agirono colla necessaria prudenza e moderazione per far adattare gli Scozzesi ad un giogo ch' ei sopportavano con gran repu-

gnanza. Ritiratosi Warrenne in Inghilterra a cagione del cattivo stato di sua salute, lasciò tutta l'amministrazione in mano di Ormesby . ministro della giustizia in Iscozia, e di Cressingham, che occupava la carica di tesoriere; e poca forza militare vi rimaneva, onde assicurare la precaria autorità di que' ministri. Non avea l'ultimo altr'oggetto che quello di ammassar danaro colla rapina e la inginstizia; si distingueva il primo col rigore e l'austerità" del carattere . E ambedue, trattando gli Scozzesi come un popolo conquistato, lo fecer troppodi buon' ora accorgere della grave servitù in cui era caduto. Quando volle Eduardo che ogni possessor di terreni gli giurasse fedeltà; chiunque ricusò, o différi un tal atto di sommissione, su posto suori della legge, carcerato e punito senza misericordia: e così gli animi più valenti e generosi restarono esacerbati al massimo grado contra il Governo britannico ». « Eravi un certo Guglielmo Wallace, di scarsa

« Eravi un certo Guglielino Walface, di scarsa fortuna, ma disceso da un'antica famiglia della Scozia occidentale, il cui coraggio lo spinse ad intraprendere, e lo pose finalmente in grado di compiere il disperato tentativo di liberar la patria dalla dominazione degli stranieri. Quest' nomo, le cui magnanime azioni son giustamente oggetto di maraviglia, ma esagerate d'assai dalle tradizioni de' suoi concittadini, era stato provocato dall' arroganza di un uffiziale britanno ad ucciderlo: e vedendosi perciò esposto alla severità dell'amministrazione, fuggà nei boschi, offerendosi come capo a tutti quelli che per delitti, o per mala fortuna, o per odio manifestato verso gl' Inglesi fosser ridotti ad un' eguale necessità. Era esso dotato di gigantesca forza corporea, d'animo eroico, di magnanimità disinteressata, d'incredibil pazienza e disposizione a sopportar la fame, la fatica e tutti gl'incomodi delle stagioni : e acquistò presto fra que' disperati fuggiaschi quell'autorità a cui gli davan meritamente diritto le sue virtà. Incominciando da piccoli tentativi , ne' quali fu ognor fortunato , passò a grado a grado ad imprese le più rilevanti, e dimostro egual previdenza nell'assicurare i suoi seguaci e prodezza nell'infestar l'inimico. Mediante la cognizione che avea del paese, ei poteva, allorchè veniva incalzato, trovar la ritirata sicura fra le paludi, le selve. o le mon-

tagne; e raccogliendo tuttavia gli sbandati compagni, compariva inaspettatamente in altra parte, e sorprendeva, e fugava, e metteva a fil di spada gl' incauti Inglesi. Ogni giorno portava un ragguaglio delle sue grandi azioni , le quali non eran ricevute con men favore da' concittadini, che con terrore dall'inimico. Chiunque aspirava a grido militare, era desideroso di partecipar di quello ch'ei levava di sè. Parea che il suo avventurato valore vendicasse la nazione dell'ignominia in cui era caduta per la facil sottomissione agli Inglesi . E benchè nessun patrizio di conto ardisse per anco d'unirsi al suo partito, erasi però acquistata general fiducia ed affezione, che non possono procacciar da sè sole la nascita e la fortana ».

« Dopo d'avere con molte prospere imprese ridotto il valor de' seguaci in istato di corrispondere al suo proprio, deliberò Wallace di scagliare un colpo decisivo sul Governo inglese: al qual fine concertò il piano d'assaltare Ormeshy a Scona, e vendicarsi così della violenza e tirannia di cui si era colui fatto reo. Venuto quel ministro della giustizia in cognizione delle di lui mire, scampò frettoloso in Inghilterra: e quest' esempio fu seguitato dagli altri ufficiali britanni, il cui terrore aggiunse alacrità e coraggio agli Scozzesi, che in ogni parte corsero all'armi. Molti de'primarii baroni, e fra gli altri il cavaliere Guglielmo Douglas, sostennero scopertamente la fazione di Wallace. Roberto Bruce favorì in segreto l' istessa causa; e scotendo gli Scozzesi i proprii ceppi, si prepararono a difendere con unanime sforzo quella libertà che avevano così d'improvviso recuperata dalle mani de'loro oppressori ».

«Ma ragunato Warrenne un esercito di 40,000 armati nel settentrione dell' Inghilterra, si dispose a ristabilire la propria autorità; e colla prestezza dell' armamento e del commino procurò di compensare la negligenza passata, che avea posto gli Scozzesi in grado di sottrarsi al Governo britannico. Entrò pertanto di repente in Amandale, e raggiunse il nemico ad Irveine, avantichè avesse potuto riunire tutte le forze e porsi in difesa. Molti baroni scozzesi, commossi dalla pericolosa lor situazione, soggettarono agl' Inglesi; e, rinnovato il giuramento di fedeltà, e promesso di dare ostaggi per la loro buona condotta, chbero il perdono

delle passate offese. Altri, che non si erano ancor dichiarati, come per esempio l'Inteudente di Scozia e'l Conte di Lenox, si congiunsero, tuttochè malvolentieri, all'esercito inglese, aspettando una fausta occasione per abbracciar la causa de' loro sventurati compatriotti. Ma Wallace, la cui autorità su i suoi commilitori venne ancor più fortificata dall'assenza de' magnati, si mantenne pertinacemente nel suo disegno; e non trovandosi in caso di venir a giornata coll'inimico, si mosse verso la parte settentrionale, con idea di portar in lungo la guerra, e rivolgere in proprio vantaggio la situazione di quell'arida e montnosa contrada. Quando Warrenne si avanzo a Stirling, trovò Wallace accampato a Cambuskenneth sull'opposta riva della Forth; e continuamente sollecitato dall' impaziente Cressingham, il qual era spinto da personali e nazionali animosità contro gli Scozzesi, si apparecchiò ad assalirli in quella posizione, che Wallace, non meno accorto che prode, avea scelto per l' esercito. Ad onta delle rimostranze del cavalier Riccardo Lundy, scozzese di nascita e di famiglia, che sinceramente aderiva ai Britanni, ordinò Warrenne all' esercito di passar un ponte che era sulla Forth; ma fu presto da una fatal esperienza convinto dell'errore di sua condotta. Lasciò Wallace varcare il fiume a quel numero d' Inglesi ch' ei pensò conveniente : avendoli assaliti primachè si fossero appien ordinati, li mise in rotta, ne rovesciò una parte nell'acque, distrusse il rimanente col ferro, e ne riportò un pieno trionfo. Si trovò fra gli necisi l'istesso Cressingham, la cui memoria era tanto odiosa agli Scozzesi, che, scorticatone il cadavere, ne fecer selle e eigne della pelle . E scorgendo Warrenne assai disanimato l'esercito per un simil disastro, dove nuovamente useir del reame, e ridursi in Inghilterra . I castelli di Rosburgo e Berwic , mal fortificati e difesi debolmente, caddero poco appresso in balía degli Scozzesi ».

« Riverito universalmente Wallace come liberator della patria, ricevè da suoi la dignità di reggente o conservatore a nome di Baliol prigioniero. E vedendo che i disordini della guerra, congiunti alle stagioni contrarie, aveau cagionato la carestia nella Scozia, sollecitò le sue genti a portarsi in Inghilterra onde avere

sussistenza a spese dell'inimico, e vendicarsi de' passati oltraggi colla rappresaglia su quell'ostile popolazione Gli Scozzesi, che tutto reputavan possibile sotto un tal condottiero, seguirono allegramente l'insinuazione. Penetrato pertanto Wallace nelle provincie settentrionali, in tempo d'inverno, ne devasto ogni parte col ferro e col fuoco; e dopo d'aver esteso da per tutto e seuz' opposizione la furia de' suoi esterminii sino al Vescovado di Durham, tornò carico di preda e coronato di gloria nel proprio paese. I disordini allor dominanti in Inghilterra per la refrattaria condotta del Contestabile e Maresciallo, avendo impedito di ragunare un esercito sufficiente a far fronte all'inimico, esposero la nazione a questo danno e disonore ».

« Ma Eduardo, che riceve in Fiandra la notizia di questi avvenimenti, quando avea già conchiusa una tregda colla Francia, si affrettò a passare in Inghilterra colla certa speranza di non solamente riparar coll' attività e l' valore a quest'infortunio, ma di recuperare altresi l'importante conquista di Scozia, ch' ei riguardava sempre come la gloria e'l vantaggio principale del suo Regno. Mercè di concessioni e promesse acquietò i susurri del popolo: ridonò ai cittadini di Londra la facoltà d'eleggere i magistrati, della quale erano stati spogliati n'll'ultimo periodo del regnopaterno; comandò che si facesse un' esatta inquisizione intorno al frumento e altre derrate, violentemente pre e avanti la sua partenza, come se avesse avuto in animo di pagarne il valore ai proprietarii; e dichiarando pubblicamente di confermare e osservare le Carte, riguadagnò la fiducia de' malcontenti baroni. Co' quali popolareschi artifizii essendosi renduto affatto padrone della minuta gente, ràccolse futta la forza militare d' Inghilterra, di Galles e d' Irlanda; e con un esercito di quasi centômila combattenti s'inviò alla volta delle frontiere settentrionali ».

« Nulla potea metter gli Scozzesi in grado di resistere, per una sola campagna, ad una forza cosi formidabile, finorche un' assoluta concordia fra loro. Ma per esser eglino privi del proprio Monarca, le cui personali qualità apparver si abbiette anche quando si trovava presente, e che non avea lasciato fra i sudditi al-

cun germe di affezione verso la sua famiglia, insorsero inevitabilmente, fra i Grandi, fazioni, gelosie ed animosità, che ne divisero i consigli . L' elevazione di Wallace , sebben comprata con tanto merito e servigi così eminenti, fu oggetto d'invidia alla Nobiltà, che vedera di mal animo un privato gentiluomo soprastar col suo grado e più colla gloria e reputazione sua. L' istesso Wallace, conoscendone la gelosia, e temendo per queste intestine discordie la rovina della patria, rinunziò spontaneamente la propria autorità, riserbandosi unicamente ilcomando sullo stuolo de suoi segnaci, che, assuefatti alla vittoria scato le sue bandiere, non vollero seguitare in campo verun altro capitano. La principal potestà fu conferita all' Intendente di Scozia e a Cummin di Badenoch , personaggi di sangue illustre, sotto i quali capi primarii eran più volonterosi di servire in difesa della patria. I due Comandanti scozzesi raccolsero varie forze da ogni provincia, e, posti gli alloggiamenti a Falkirk, determinarono di aspettar quivi l'aggressione degl' Inglesi . Era Wallace alla testa di un terzo squadrone, che pugnava sotto di lui . L'esercito scozzese collocò

una maggior perdita, nè altra che sembrasse minacciare di più inevitabil rovina la patria ».

« In questa generale sconfitta dell' esercito lamilitar perizia e la presenza di spirito di Wallace lo posero in grado di mantener intatto lo squadrone. E ritraendosi dietro al Carron, se n' andò facilmente lungo le rive di quel fiumicello, che lo proteggeva contro l'inimico. Giovanni Bruce, che aveva date già molte prove dell'intraprendente suo genio, ma però al servizio dell'esercito inglese, comparve sulla riva opposta; e riconosciuto alla maestà del portamento e all' intrepida attività del contegno il Duce scozzese, lo chiamò a sè, domandando un breve abboccamento. Rappresentò quivi a Wallace il vano e rovinoso cimento nel quale si trovava impegnato, e tentò di piegare l'inflessibil suo animo a sottomettersi a una potenza e fortuna superiore. Insistè sulla disparità della contesa fra un debole Stato, privo del suo capo e commosso da interna discordia. ed una gagliardissima nazione, condotta dal più abile e bellicoso Monarca del secolo, e che possedeva ogni mezzo per prolungar la guerra, o spingerla avanti con attività ed energia. Disse

che, se una tal perseveranza veniva da amor di patria, la pertinacia tendeva unicamente a portarne in lungo la miseria; che, se aveva la mira alla grandezza ed ambizione privata, dovea riflettere che quand'anche avesse Eduardo ritirato gli eserciti, resultava, dall' esperienza del passato, che tanti altieri baroni, superbi della preminenza delle proprie famiglie, non la sottoporrebbero mai al merito personale, la cui superiorità erano essi meno inclinati a riguardar con ammirazione, che come un rimprovero e un' osfesa a se medesimi. Alle quali esortazioni replicò Wallace che, se aveva sin allora agito da sè solo, come difensor della patria, era colpa soltanto del non esser comparso un secondo competitore, o (quel che più ancora avrebbe desiderato) un capo, che si ponesse in quell'onorevole arringo; che il biasimo ricadeva tutto sulla Nobiltà e massimamente sull'istesso Bruce, che, accoppiando il merito personale alla dignità di famiglia, aveva abbandonato il posto che la natura e la fortuna aveanlo con sì gagliardo impulso chiamato ad assumere; che sotto un capo di tal sorta avrebbero gli Scozzesi, mediante l'upanimità e la concordia, superato la principal difficoltà dalla quale si trovavano allor travagliati: e sperar poteano, ad onta delle presenti lor perdite, di opporsi con buon esito a tutta la forza e l'abilità di Eduardo : che il Cielo istesso por non poteva in vista della virtà, o dell'ambizione un premio più glorioso di quello d'unire in un solo oggetto l'acquisto della dignità regia alla difesa della nazionale independenza, e che, siccome i vantaggi della sua patria, piucchè quelli di un animo valoroso, esser non potrebbero mai sinceramente promossi col sacrifizio della libertà, era egli stesso deliberató di portar in lungo, per quanto era possibile, non la sua miseria, ma la libertà medesina, e bramava di cessar d'esister egli equalmente che la nazione, allorchè non avessero avuto altro mezzo di conservarsi che quello di ricever le catene da un arrogante vincitore. La forza de' quali sentimenti, benchè espressi da un inimico in arme, colpì l'animo generoso di Bruce. Passò la fiamma dal petto di un eroe in quello di un altro. Si pentì questi degl' impegni contratti con Eduardo ; e , aprendo gli occhi all'onorevol sentiero

« Mal grado la luminosa virtu di Eduardo , il soggettamento della Scozia non era per anche affatto compiuto. Dopo aver soggiogata la parte meridionale, dovè ritirarsi per mancanza di viveri, e lasciò le provincie settentrionali in balía de nativi. Non manco inveleniti gli Scozzesi per la disfatta che sollevati pei passati trionfi, continuavan sempre a contendere per la libertà; ma pienamente persuasi della grande inferiorità della propria forza, cercarono di procacciarsi qualche assistenza col ricorrere a Corti straniere. Rigettò Filippo le istanze dei. Ministri scozzesi, ma ebbero miglior sorte alla Corte di Roma, Compiacendosi Bonifazio della circostanza di esercitar la sua autorità, scrisso una lettera a Eduardo, esortandolo a porre un termine alle oppressioni contro la Scozia, ed esponendo tutte le prove ( a lui probabilmente somministrate da' medesimi Scozzesi) relative all'antica independenza di quel reame. Fece, tra le altre, menzione dell'accordo

regolato e conchiuso dall' istesso Eduardo pel matrimonio di suo figlio coll' ereditaria di Scozia: accordo che sarebbe stato assurdo se avuto avesse la superior signoria del Regno, e, secondo la legge fendale, il diritto di disporre della mano della pupilla. Allegò Bonifazio parecchi altri fatti imponenti e cogniti ad Eduardo, e specialmente quello che, quando Alessandro prestò omaggio al Re, si dichiarò apertamente ed espressamente in faccia sua di giurar fedeltà non per la propria corona, ma pei terreni che possedeva in Inghilterra; e la lettera del Pontefice potea reputarsi ragionevole se non vi avesse aggiunta la pretensione di esser sovrano signore di Scozia: pretensione della quale non si era mai udito far motto; ma che con singolar fiducia asseriva esser piena, intera e derivata dall' antichità più remota. In qualsivoglia civil controversia non sì abusò mai in maniera più straordinaria dello stile affermativo, che nelle contese spirituali era così ben riuscito a lui ad a' suoi predecessori ».

« La replica di Eduardo alla lettera di Bonifazio contiene particolarità non men singolari e notabili. Prende esso a provare la St. della G. B. T. III. 74 superiorità dell' Inghilterra con fatti storici, dedotti dal periodo di Bruto il Troiano, che sondo, com' ei dice, la monarchia britannica a' tempi d' Elia e di Samuele . Sostiene una somigliante asserzione coll'appoggio degli avvenimenti seguiti nell' Isola avanti la discesa de'Romani; e, dopo d'aver parlato con grande. enfasi della vasta dominazione e dell'eroiche vittorie del re Arturo, si degna in ultimo di venire ai tempi d' Eduardo il Seniore, dai quali, nel suo discorso agli Stati di Scozia, avea desunto il suo diritto di superiorità. Adduce come un fatto notorio, e confermato dai registri dell', antichità, che i Monarchi inglesi avevano spesso conferito il reame di Scozia ai proprii sudditi; shalzato dal trono i re vassalli , mancatori di fede, e sostituito altri in lor vece; e melle avanti con gran pompa il pieno e assoluto omaggio tributato da Guglielmo ad Arrigo II, senza far cenno della formal abolizione di quell' atto estorto dal monarca Riccardo e della rinunzia di ogni futura pretensione d'egual genere'. Contuttociò una tal carta principia con un solenne indirizzo all' Onnipotente, serutatore de' cuori, per la ferma sua persuasione della giustizia di un simil diritto; e centequattro baroni uniti in Parlamento a Lincola concorsero a sostenere davanti al Papa, e sotto il respettivo sigillo, la
salidità di quelle pretenzioni. Si diedero nel
medesimo tempo il pensiero di far noto a Bonifazio che, quantunque avessero davanti a lui
giustificato la propria causa, non intendevano
di riconoscerlo per giudice; che la Corona
d'Inghilterra era libera e sovran; che avean
giurato di mantenere tutte le reali prerogative,
e mai non permetterebhero che l' istesso Monarca abbandouasse l' independenza, quand' anco il volesse ».

« Quella pressochè total noncuranza della giustizia e del vero , che apparisce negli scambievoli atti di Stati sovrani , è un male universale ed inveterato . È dessa una gran sorgente della miseria cui l'umana razza è di continuo esposta; e si può muover dubbio se in molti casi possa ciò alla fine ridondare in vantaggio di que' medesimi potentati da quali è così sagrificata la rettitudine alla politica. Siccome pochi sono i principi che sicno stati più fortemente tentati a violar le massime di

equità di quel che lo fosse Eduardo nelle sue trattative colla Scozia, così elle non furono mai con minore scrupolo e ritegno violate. N' erano però sino allora stati precarii ed incerti i vantaggi . E gli Scozzesi , una volta levati in arme e assuefatti alla guerra, incominciarono a comparire un formidabil nemico anche a quel guerriero ed ambizioso Monarca. Nominarono reggente Giovanni Cummin; e, non contenti di mantener la propria indipendenza nelle parti settentrionali, fecero scorrerie in quelle del mezzogiorno, che credeva Eduardo d' avere appien sottomesse. Giovanni di Segrave, da lui lasciato conservatore di Scozia, condusse contro di loro un esercito, e, accampatosi a Roslin presso Edinburgo, lo divise in tre squadroni, ch'ei mandò a provvedersi di viveri e foraggi nelle adiacenze. Una parte venne di subito assalita dal Reggente e dal cavaliere Simone Fraser, e, per non essere a ciò preparata, su tosto sconfitta e incalzata con grande scempio. I pochi che poterono scampare, corsero al secondo squadrone, avvisandolo dell' avvicinamento dell' inimico. Si diressero frettolosamente i soldati

verso le bandiere, e furon presto guidati a far vendetta della morte de loro concittadini. Renduti audaci gli Scozzesi dal già ottenuto vantaggio, si scagliaron con impeto sui Britanni, che, animati da sete di vendetta, valorosamente li ricevettero. Rimase la vittoria longamente indecisa; ma si dichiarò all' ultimo onninamente in favore de' primi, che, rotti gl' Inglesi, ti ricacciarono fino al terzo squadrone, il quale appunto si avanzava sollecitamente in aiuto degl' inselici compagni . Molti Scozzesi eran caduti nelle prime azioni, la più parte feriti e tutti al maggior segno affaticati per la lunghezza del combattimento. Mal grado ciò, eran eglino così trasportati dal trionfo e dal furor militare . che, subitamente riordinatisi, e armando i seguaci del campo colle speglie de' nemici uccisi, si precipitarono a furia salle file degli abbattuti Britanni. Il qual momento propizio decise la battaglia, che gli Scozzesi non potean mantenere ulteriormente se avessero incontrato una ferma resistenza. Furon gl' Inglesi espulsi dal campo, e guadagnate così trè vittorie in un giorno. La fama di queste splendide geste, secondata dalla favorevol disposi-

« Alla quale impresa si preparò il Re coll'usato vigore ed ingegno. Ragunò un gran naviglio e numerosissime schiere, e, peneirando nelle frontiere della Scozia, comparte con una forza alla quale non poteva il nemico pensar di opporsi in campo aperto . L' armata inglese, che seleggiava lungo la costa, facea sicuro l'esercito da ogni pericolo di carestia. La vigilanza d' Eduardo lo salvava dalle sorpreses e con questa prudente disposizione si portò vittorioso dall' una all' altra estremità del reame, devastando l'aperta campagna, espugnando le rocche, e ricevendo la sommissione di tutta la Nobiltà, non esclusa quella dell'istesso Gummin, reggente. Ostinalissima 'fu la resistenza del castello di Brechin, difeso dal eavaliere Tommaso Maule; e non aperse le porte sinattantochè la morte del governatore, col disanimare il presidio, lo costrinse a cedere al destino che avea colpito il rimanente del Regno. Benchè : Wallace tenesse dietro :alle genti inglesi nel loro cammino, ebbe tuttavolta poche occasioni di segnalar quel valore che lo avea renduto già così formidabile ».

« Compatta chi ebbe Eduardo siffatta conquista, che lo occupo quasi due anni, intraprese l'opera più malagevole, qual era quella di sistemar il paese, stabilire una nuova forma di governo, e render durevole il propriò acquisto per la Corona d' Inghilterra . Pare ch'ei portasse le cose all'eccesso contra i na zionali . Annullò tutte le : leggi e costumanze scozzesi , procurando di sostituirvi le britanniche. Cancellò affatto, o distrusse ogni monumento d'antichità ; i registri o annali ; sfuggiti alle prime perquisizioni, furono abbruciati, o dispersi : e con passi in verità troppo precipitati si affrettò ad abolire intieramente il nome scozzese, per rifonderlo all'ultimo nel britannico » . .

« Eduardo però credeva ognor esposta a qualche pericolo la sua prediletta conquista finche vivesse Wallace: e, spinto de la vendetta e dalla politica, adopeto ogni antifizio per tacoprirne il ritiro, e impadeonirsi di lui. Finat-

mente quell' animoso guerriero, che fra l' universale schiavitù de' compatriotti era determinato di mantener sempre la propria independenza, su proditoriamente consegnato a Eduardo dal cavaliere Giovanni Monteith, suo Snico, da esso informato del luogo dov'egli era nascoso. Il Re , la cui natural bravura e magnanimità lo avrebbe indotto a rispettare le stesse doti in un avversario, fu eccitato a sdegno da qualche atto di violenza commesso da Wallace nel furor della guerra, e risolvè d'intimorir gli Scozzesi con un esempio di severità. Comandò pertanto che Wallace fosse condotto carico di catene a Londra, giudicato come ribelle e traditore (abbenchè non avesse mai fatto sommissioni, o giurato fedeltà all'Inghilterra), e messo a morte a Tower-hill. Fu questo l'indegno fato di un Eroe che pel giro di molti anni avea con segnalata condotta, con intrepidezza e perseveranza difeso la liber à della patria contro di un pubblico ed oppressivo nemico ». « Ma la barbara política d' Eduardo non ottenne lo scopo a cui mirava. Gli Scozzesi , già disgustati dalle grandi innovazioni in-

trodotte dalla spada di un conquistatore nelle



leggi e ael governo, furono ancor più irritati dall' ingiustizia e crudeltà esercitata sopra Wallace. E sepotta con lui nella tomba l' invidia che aveva accompagnato in vita quel raloroso campione, fu generalmente rignardato come il difensore della Scozia e il sostenitore della spirante sua independenza. Acceso di risentimento il popolo, era da per tutto disposto a sollevarsi contro il Governo britannico; e non ando guari che si presentò un duce più fortunato, che. li condusse alla libertà, alla vittoria ed alla vendetta ».

« Roberto Bruce, figlio di Roberto competitore alla Corona, era per la mancanza del padre succeduto nelle sue pretensioni; e la morte di Giovanni Baliol, avvenuta in Francia verso quel tempo, aggiunta alla prigionia di Eduardo, suo primogenito, parve che aprisse un libero corso al genio e all'ambizione di quel giovin patrizio. Aveva egli veduto che, quando il diritto alla Corona di Scozia si estinse ne' maschi dell'antica famiglia, eransi gli Scozzesi divisi in due fazioni pressochè uguali tra le famiglie di Bruce e di Baliol, e che ogni accidentalità susseguente avea fatto indebolit

l'attaccamento per l'ultimo. La serma capacità di Giovanni non lo avea petuto difendere contra i nemici : aveva esso vilmente rinunziato la corona in mano del conquistatore, e . prima della sua liberazione dalla cattività, rinnovato una tal conferma in maniera apparentemente volontaria. Si erano da lui inserite in quell'Atto alcune riflessioni sommamente disonorevoli per gli antichi sudditi, ch' ei pubblicamente appellava traditori, scellerati e ribelli, e co'quali si dichiarava di non volere aver più alcuna corrispondenza; durante il suo esiglio, aveva rigorosamente osservata siffatta risoluzione; "e 'I suo figlio, come prigioniero, non pareva opportuno a far rivivere i diritti della sna famiglia. allora del tutto abbandonati. Laonde sperava Bruce che gli Scozzesi, così lungamente esposti, per mancanza di un Capo, egli oltraggi dell'inimico, si sarebbero di concordia ridotti sotto le sue bándiere e collocato lo avrebbero sul trono vacante, al qual avea pretensioni cotanto plansibili. L'ambizioso suo spirito, infiammato dal fervor della giovinezza e sostennto dal natural coraggio, vide solamente la gloria dell'impresa, e non riguardò se

non come sorgente di maggior fama le gravisvissime difficultà che l'accompagnavano. Le miserie e l'oppressioni ch'egli aveva veduto sopportarsi da' suoi concittadini nell' ineguale arringo, le reiterate sconfitte e disavventure da loro sofferte divenner per lui tanti incentivi a recar loro soccorso, e condurli alla vendetta contro i tracolanti vincitori. Varii sono i ragguagli delle circostanze che venuer dietro alla prima dichiarazione di Bruce; ma noi ci atterremo a quello degli Storici scozzesi, non perchè l'autorità loro sia in certa general maniera comparabile a quella de' britannici , ma perchè si posson talvolta supporre meglio informati de fatti che si da vicino interessano la loro nazione » . . .

Eruce, il quale avea da lunga petza in animo il disegno di liberare l'inschiavita sua patria, si arrischió in ultimo a svelare il suo pensiero a Giovanni Cummin, potente barone, col quale aveva una grande intrinsichezza. Trovo, come avea presupposto, imbevuto appicuo l'amico d'eguali massime, e non gli bisognò grand'arte di persuasione per fargli abbracciare il proponimento di scuolere, alla prima occa-

sione propizia, l'usurpata dominazion degl'Inglesi . Ma alla partenza di Bruce , che accompagnò a Londra Eduardo, sia che avesse con lui usata sempre simulazione, sia che cominciasse a rifletter più freddamente, nella sua assenza, alla disperata qualità del cimento, risolve di espiare il delitto di consentire a una tal ribellione col merito di rivelarne il segreto al Monarca d'Inghilterra. Non fece Eduardo imprigionar subito Bruce, perciocchè aveva in idea d'assicurarsi insieme de' suoi tre fratelli, dimoranti in Iscozia; e si contentò di farlo occultamente spiare, ordinando che ne fosse minutamente osservato ogni passo. Un Barone della Corte di Eduardo. amico intimo di Bruce, ne venne a sapere il pericolo; ma non osando, in mezzo a tanti occhi vigilantissimi, di tener seco verun colloquio, pensò di farlo in altra maniera avvertito che era maturo il tempo della sua fuga. Gli mandò pertanto un servitore con un paio di sproni dorati e una borsa d'oro, ch'ei fingeva d'aver avuto da lui in prestito, e lasciò alla sagacità dell' amico lo scoprire l' oggetto del dono. Immagino subito Bruce i mezzi dello

scampo. È perchè la terra era coperta di neve , prese , come si narra, la precauzione di far voltare al rovescio i ferri de' cavalli per ingannar coloro che ne indagassero il cammino per l'aperta campagna, o a traverso alle vie ch'ei divisava di prendere. Così in pochi giorni arrivò a Domfries in Annandale, dove la sua famiglia possedeva la maggior parte de' beni; e trovò per buona sorte un gran numero di Baroni scozzesi, quivi adunati, e tra gli altri Giovanni Cumnin, già suo compagno ».

« Restaron coloro maravigliati alla comparsa di Bruce, e ancor più allorché manifesto lo scopo del suo viaggio. Disse ch' ei veniva a vivere. o morire con essi a sostegno della libertà della patria, e che sperava di redimere, colla loro assistenza, il nome scozzese dalle indegnità così lungamente sofferte per la tirannia degl' imperiosi dominatori; che il sacrifizzio de' diritti della sua famiglia era la prima ingiuria che avea preparata la strada alla schiavitù in cui eran caduti; e con rassumerli (ed era questo il suo primo disegno) apriva dro la lieta prospettiva di recuperare dal fraudolento usurpatore l'antica ed ereditatia inde-

pendenza; che i passati disastri eran provenuti dalla lor disunione ; e apparirebber presto al nemico non men formidabili di prima se si compiacessero di seguire in campo il legittimo principe; che non conosceva strada di mezzo tra la morte e la vittoria; che le montagne ed il loro coraggio, che avean per tanti secoli protetto la libertà contro gli sforzi dell'Imperio romano, basterebbero tuttora (porchè eglino si mostrassero degni de'magnanimi loro antenati ) a disenderli contro tutta la possibil violenza del despota inglese; che disdiceva ad nomini nati alla più antica independenza conosciuta in Europa, il piegarsi al volere di qualsivoglia signore; ma che era cosa fatale l'obbedire a quello che, irritato da una si ostinata opposizione e acceso dal massimo rançore, non si reputava mai sicuro pell'usarpata dominazione, se non coll'esterminio dell'antica Nobiltà e perfino degli antichi abitanti; e che trovandosi ridotti a così disperata estremità, era meglio che perisser tutti ad un tempo da prodi colla spada alla mano, che paventar lungamente, e subire all' ultimo il destino dell' infelice Wallage, i cui meriti, per la valorosa e pertinace difesa della patria, furono alla per fine ricompensati per le mani di un carnefice inglese ».

« Lo spirito che accompagnò questo discorso, i magnanimi sensi che inspirava la novità della dichiarazione di Bruce, corroborata dalle grazie della giovinezza e dal maschio contegno, fece un' impressione profondà sull' animo dell' udienza, e risuscito quei germi d' indignazione e di vendetta dai quali erano stati per lungo tempo agitati in segreto. Dichiararono i baroni scozzesi l'unanime risoluzione di fare il più grande sforzo per sottrarre al servaggio la patria e secondare il valore di Bruce in sostenere i suoi non men che i loro indubitati diritti contro i comuni oppressoria Il solo Cummin, che si era inteso celatamente col Re, si oppose alla determinazion generale ; é , ponendo in vista la gran potenza dell' Inghilterra , governata da un Principe di sì straordinario vigore ed ingegno, cercò di far loro presente la certa distruzione che doveano aspettarsi quando avesser violato di nuovo il giuramento di fedeltà e rifintata l' obbedienza al vittorioso Eduardo. Informato già Bruce della sua perfidia, e presago che sareb-

bero andate fallite le sue vedute d'ambizione e di gloria per la contrarietà di un capo così potente, prese tosto la sun risoluzione. E mosso dal risentimento e dalla politica, seguito Cummin allo sciogliersi dell' Assemblea; e, assalitolo nel chiostro de Frati Grigi, lo trafisse lasciandolo per morto. Il cavaliere Tommaso Kirkpatric, uno degli amici di Bruce, avendogli poco di poi domandato se quel fellone era ucciso: Lo credo, replico Bruce. - È ella questa una cosa, soggiunse Kirkpatric, da lasciarsi in dubbio? Voglio assicurarmene. E, tratto incontanente il pugnale, corse sopra Cummin, e gli trapassò il cuore. La qual azione di Bruce e de' compagni, che presenta circostanze a ragion riprovate da' nostri odierni costumi, fu riguardata, in quel secolo, come uno sforzo di maschio vigore e di giusta politica. La famiglia di Kirkpatric prese per istemma una mano con'un pugnale insanguinato, e per motto queste parole; I will secure (voglio assicurarmene); espressione usata dall' avo nell' eseguire quell' atto violento » .

« L'uccisione di Cummin pose il sugello alla cospirazione de' Magnati scozzesi . Non ri-

maneva loro altro compenso che quello di scuotere il giogo dell'Inghilterra, o di perir nel cimento. Il genio della nazione si rialzò dall' abbattimento in cui si trovava. E correndo Bruce in varie parti del Regno, eccitò gli aderenti alle armi; assali con buon esito i dispersi stuoli degl' Inglesi , s' insignorì di molti castelli ; e , fatta riconoscer la propria autorità nella più parte delle provincie, fu con solenne inaugurazione incoronato nella badia di Scona dal Vescoyo di Sant' Andrews, che ne aveva con grande zelo abbracciata la cansa. Furono i Britanni cacciati nuovamente dal Regno, all'eccezione di quelli che si rifuggirono nelle forti rocche, le quali rimanean tuttavia in loro potere : tantochè vide Eduardo che gli Scozzesi, benchè due volte da lui conquistati e sovente disfatti, doveano esser pur anco sottomessi. Non disanimato da queste inaspettate difficoltà, mandò in Iscozia Aimero di Valenza con un grosso esercito per far fronte ai progressi dei malcontenti . Il qual conduttiero , piombando a un tratto sopra di Bruce e Methven nella provincia di Perth, ne mise le genti in tale scompiglio, che andò a finire in una piena

rotta. Combatte Bruce con eroica fermezza; fu nella mischia rovesciato per tre volte di sella, e altrettante si rialzò, ma dovè finalmente cedere alla fortuna superiore, è si ricoverò con pochi seguaci nell'Isole occidentali . Il Conte di Athole, il cavaliere Simone Fraser e il eas valiere Cristofano Seton, stati fatti prigionieri, furon per ordine d' Eduardo messi a morte come ribelli e felloni . Altri più atti di rigore esegui questo Principe; e, giurando vendetta contro l'intera nazione scozzese, ch' ei reputava incorrigibile nell'avversione del suo governo, ragunò un poderoso esercito. E si disponeva a varcar le frontiere, sicuro dell'esito e deliberato di far vittima della sua severità gl' inermi Scozzesi, quando, improvvisamente infermatosi, cessò di vivere vicino a Carlisle, imponendo coll' ultimo respiro al sno figlio e successore di continuar l'impresa, e di mai non ristare finche non avesse condotto a termine il suggettamento del reame di Scozia. Mori nel sessantanovesimo anno dell'età e trentacinquesimo del regno, abborrito da vicini, ma sommamente riverito dai sudditi n.

« Le imprese compiute da questo Principe

e le idee da lui concepite e quasi ridotte a compinento furon più savie, meglio regolate e più vantaggiose ai solidi interessi del suo Regno, che non quelle eseguite da qualunque altro de suoi antecessori, o successori. Ei riacquisto al Governo l'autorità messa sossopra dalla debulezza del padre; mantenne le leggi contro gli sforzi de' turbolenti baroni; riuni per l'affatto alla Corona il principato di Galles, e prese disposizioni molto sane e vigorose a fine di ridurre ad un'egual condizione la Scozia. E benchè l'equità di quest'ultima impresa possa con ragione mettersi in dubbio, le circostanze dei due Regni promettevan tuttavolta un così certo successo, ed era tanto evidente il vantaggio di riunir tutta l'Isola sotto un solo capo , che coloro i quali riguardano con molta indulgenza le ragioni di Stato nelle operazioni de principi, non si sentiranno gran fatto inclinati a giudicar con troppo rigore una tal parte della sua condotta. Ma, per quanto il carattere d' Eduardo possa apparir soggetto ad eccezione per il lato della giustizia, è desso d' altronde il modello di un monarca politico e guerriero .: Aveva industria, penetrazione,

coraggio, vigilanza e spirito intraprendente. Fu parco in ogni spesa non necessaria, sapeva schiudere, all' occorrenza il pubblico erario, puniva severamente i rei, era grazioso ed affabile co' famigliari e cortigiani; e, dotato di maestoso sembiante, esperto in ogni esercizio militare, e in generale ben proporzionato di forme, non ostante la lunghezza e tenuità delle gambe, era egli fatto non solo per conciliarsi l'affezione del basso popolo coll'aspetto, ma ancora per meritar l'estimazione della gente assennata colle doti più solide ».

Il suo figlio Eduardo II, il quale si ammoglio con Isabella, figlia del Re francese, salà al trono con grandi vantaggi che la sua imprudenza ben tosto perder gli fecc. La battaglia di Bannochurne, tra lui e Roberto Bruce, stabili quest'ultimo sul trono di Scozia, Questo famoso avvenimento merita di venir raccontato più per disteso.

« Eduardo raguno soldatesca da ogni banda colla mira di terminare in un colpo, questa rilevante impresa. Chiamò dalla Guascogna i vassalli più bellicosi; arrolo gente dalla Fiandra e da altre contrade straniere; invitò, come a preda sicura, una moltitudine di sfrenati Irlandesi; aggiunse loro uno stuolo di quei di Galles, mossi da eguali motivi; e, riunita l'intiera forza militare dell'Inghilterra, s'incammino alle frontiere con un esercito che, secondo gli Scrittori scozzesi, sommava a centomila uomini, ma era probabilmente molto al di sotto di un tal numero ».

« L'oste adunata da Roberto non passava i 30,000 combattenti. Ma perchè composta d' nomini che si eran distinti per molte prodezze, ridotti alla disperazione per le lor circostanze, e avvezzi a tutte le vicende della fortuna, si poteano giustamente sotto un tal Capo reputar formidabili ad eserciti più numerosi e meglio ordinati. Il castello di Stirling, la sola fortezza di Scozia che dopo Bervic rimanesse in balía degl' Inglesi, era stato lungamente campeggiato da Eduardo Bruce. Il governatore, Filippo di Mowbray, fu in ultimo dopo un' ostinata difesa costretto a patteggiare, ed a promettere che se prima di un dato giorno, il qual non era lontano, non fosse stato soccorso, avrebbe aperte le porte all'inimico. Dal che rilevando Roberto esser

quello il terreno sul quale aspettar dovea gli Inglesi, scelse il campo di battaglia con tutta l'arte e la prudenza immaginabile, e fece i necessarii preparamenti per riceverli. Ei prese posto a Bannockourn, circa due miglia lontano da Stirling , con un monte alla dritta e una palude alla sinistra. E non contento di queste precauzioni, tendenti ad impedire di non esser circondato dai Britanni, superiori di numero, previde la forza dell' inimico; maggiore in cavalleria, e diede anche per questo le disposizioni opportune. Avendo un ruscello davanti a sè, fece scavar profonde fosse lungo le rive, e piantarvi acuti pinoli, e coprir tutto diligentemente di erba. Giunsero gl' Inglesi in vista sulla sera, e si appiccò subito una sanguinosa zuffa tra due stuoli di cavalleria: nel qual incontro Roberto, alla testa degli Scozzesi, venne a singolar certame con Arrigo di Bohun, gentiluuno della famiglia di Hereford, e con un colpo di azza gli divise. in faccia dei due eserciti la festa sino al mento . La cavalleria inglese fuggi a precipizio verso il Corpo principale ».

« Animati gli Scozzesi da questo favorerol evento, e gloriandosi del valore del Principe,

pronosticarono un esito fortunato alla pugna del giorno seguente. Fidavan gl' Inglesi nel numero, e, superbi de passati trionfi, anelavano cupidanente alla vendetta; e la notte, benche assai breve in quella stagione e in quel clima, parve tediosa all' impazienza de' diversi combattenti. Nella mattina di buon' ora fece uscir Eduardo l' esercito, e si avanzò verso gli Scozzesi. Il nipote, conte di Glocester, che guidava il sinistro corno della cavalleria, spinto dall' ardor giovanile, si scagliò senza cauteta all' assalto, e cadde fra i piuoli coperți, gia disposti da Bruce per ficevere il nemico ».

a Sifiatto stuolo di cavalleria fu messo in disordine, e l'istesso Glocester rovesciato ed ucciso. Il cavalleria scozzese, non diede ai Britanni il tempo di riordinarsi; ma li cacciò con grave danno dal campo, incalzandoli a vista di tutto lo squadrone dell'infanteria. Mentre le genti inglesi trovavansi costernate da questo malangurato principio dell'azione, che ordinariamente divien decisivo, osservarono un esercito sulle alture verso la sinistra, il qual parea muoversi lentamente colla mira di circon-

darle; e furon distratte da più altri spaventi. Era quello uno stormo di carrettieri e bagaglioni raccolti da Roberto, che, provvedati d'insegne militari, avean di lontano l'aspetto di una formidabil falange. Lo stratagemma fu efficace. Occupò un timor panico gl' Inglesi, che, gettate a terra le armi, si diedero alla fuga. Vennero incalzati con grand' eccidio per lo spazio di otto miglia, sino a Berwic; e gli Scozzesi, oltre un inestimabil bottino, fecero prigionieri molti ragguardevoli personaggi, e più di 400 gentilnomini, che Roberto trattò con molta umanità, e'l cui riscatto diveune un altro aumento di ricchezza per l'esercito vittorioso. Lo stesso Re ebbe appena la sorte di campare col rifuggirsi a Dumbar, di cui gli aprì le porte il Conte della Marca, e di quivi si trasferi per mare a Berwic » .

a Tale si fu la grande e decisiva battaglia di Bannochburn, che, assicurando l'independenza della Scozia, stabili Bruce sul trono di quel reame: e si può riguardare come la maggiore sconditta sofferta dalla Monarchia britannica dopo la conquista. In somiglianti incontri il numero degli uccisi è sempre incerto,

e comunemente più magnificato dai vincitori. Ma cotal disfatta sece una prosonda impressione sull'animo degl' Inglesi : e si notò che la superiorità del numero non potè per alcuni anui incoraggiarli a mantenere il campo contro gli Scozzesi . A fine di profittare de' presenti trionfi, entrò Roberto in Inghilterra, mettendo, senz' opposizione, a guasto le contee settentrionali. Stette a oste a Carlisle; ma questa piazza fu salvata dalla prodezza del governatore , cavaliere Andrea Harela . Più fortunato riuscì contro Berwic, ch' ei prese d'assalto. E quel Principe, elevato dalla continua prosperità, nutriva speranze di far su gl' Inglesi le più importanti conquiste. Mandò con uno stuolo di 6,000 combattenti in Irlanda il fratello Eduardo, che vi assunse il nome di re. Lo seguitò poco appresso egli medesimo con poderose schiere. E le orrende ed assurde oppressioni cui eran sottoposti gl'Irlandesi per parte del Governo britannico, li fece correre in principio sotto il vessillo degli Scozzesi, da essi riguardati come liberatori. Ma una dura carestia, che allor desolava l'Irlanda e la Brettagna, ridusse gli Scozzesi alle più. grandi estremità : e dove Roberto ritornarsene cun forze molto diminuite nel suo paese . Il fratello fu dopo una varia fortuna disfatto ed ucciso presso Dundalk dagl' Inglesi capitanati da lord Bermingham : e così andarono in fumo que' progetti , troppo vasti pe' mezzi della nazione scozzese ».

Eduardo sollevo al più alto grado del potere i due Despensers, padre e figlio, che banditi poi furono dal Parlamento. La Regina, donna ambiziosa e malvagia, che persuaso avea il marito a richiamare i favoriti, cadde in ultimo innamorata di un degno suo complice.

« Avea la Regina, al suo arrivo in Francia, trorato un gran numero d' Inglesi fuorusciti ed avanzi della fazione di Lancaster, e 'I comune lor odio contro di Spenser partori presto una coperta amicizia e corrispondenza fra essi e la Principessa. Tra quelli si trovava il giovane Ruggero Mortimer, potente barone delle frontiere di Galles, che in un cogli altri obbligato a sottomettersi al Re, era stato condannato per alto tradiuento; ma, ottenuto il perdono della vita, fu poi rinchiuso nella Torre con intenzione di renderne per-

petna la prigionia. Ebbe la sorte di poter fuggire in Francia. E per esser uno de' più raggnardevoli personaggi superstiti del partito, e distinto per veemente animosità contro Spenser, venne di leggieri ammesso a corteggiar la regina Isabella. Con le grazie della persona e l'accorgimento ne acquistò presto il favore : cosicchè ne divenne il confidente e'l consigliere in ogni suo passo . E , guadaguando tuttodi sopra il suo cuore, la portò alla fine a sagrificare alla sua passione ogni sentimento d'onore e di fedeltà verso il marito . Odiando allora l' uomo da lei offeso e non mai apprezzato, entrò ardentemente a parte di tutte le cospirazioni di Mortimer . E , giunta con arte ad aver nelle mani il giovin Principe crede della Monarchia, determino l'ultima rovina del Re e del Favorito. Indusse pertanto il fratello ad aderire a quel reo proponimento: s' empieva la sua Corte ogni giorno più di baroni esuli; vivea Mortimer nella più dichiarata intrinsechezza con lei, e si apriva in segreto una corrispondenza col partito malcontento in Inghilterra . E quando Eduardo ; informato di queste particularità, che davano

assai da temere, le ingiuuse di ritornarsene senz' indugio col figlio, replicò essa pubblicamente che non porrebbe mai piede nel Regno sinattantoche non fosse Spenser allontanato per sempre dalla presenza di lui e da' Consigli : dichiarazione che le procacciò la massima popolarità in Inghillerra, e gettò un decente velo sugl' iniqui snoi attentati ».

« Attese Eduardo a mettersi in gnardia. Ma oltre gli ostacoli che nascevano dalla sua indolenza e scarsa capacità, non che dal difetto d'attività, incrente alle sue risoluzioni, non era per lui cosa facile, a cagione dello stato in cui trovavasi il Regno e la finanza ; il mantenere una forza costante e pronta a rintuzzare un'invasione ch'ei non sapea nè quando, nè dove avesse ragion di aspettarsi n.

« Ogni sforzo era ineguale alle perfide ed ostili cospirazioni che, in casa e fuori, si stavan formando contro la sua potestà, e tuttodi prendevan piede nella sua stessa famiglia. Il Conte di Kent, suo fratello e principe virtuoso, ma debole, ch'era allor a Parigi, si lasciò persuadere dalla coguata e dal Re di Francia, suo fratel cugino, a favorir l'invasione, ch'ei



credea non aver altro oggetto fuorche la proscrizione degli Spenser, e indusse il Conte di Norfolk, suo fratello maggiore, ad abbracciar di furto l'istesso disegno. Il Coute di Leicester, fratello ed erede del Conte di Lancaster, avea troppe ragioni di detestar que' ministri per ricusar di concorrere Gualtiero di Reynel, arcivescovo di Canterbary, e molti prelati mamilestarono la loro approvazione alle pratiche della Regina . Parecchi de' più potenti baroni . invidiando l'autorità del Favorito, eran disposti a pigliare le armi; e gli animi del popolo, mediante alcune verità e molte calumie, fortemente inclinavano all'istesso partito; ed altro non mancava fuorchè la presenza della Regina e del Principe, con uno stuolo di genti straniere bastanti a proteggerli contro una immediata violenza, per rivolger la tempesta. sì artifiziosamente ordinata, contro lo sventurato Eduardo »

« Benchè desse Carlo savore ed assistenza alla sazione, si recava però a vergogna di spalleggiare apertamente la Regina ed il Principe contro l'autorità del marito e del padre: talchè dovette Isabella cercar l'alleanza di qual-

ch' altro potentato straniero, da' cui dominii ella mandar potesse ad effetto l'impresa premeditata. Con questa veduta promise la mano del giovanetto Eduardo (la cui tenera età lo inabilitava a giudicar delle conseguenze) a Filippa, figlia del Conte d'Olanda ed Hainault. E col palese appoggio di questo Principe e la segreta pretezion del fratello, avendo arruolato a' suoi stipendii quasi 3,000 armati, salpò dal porto di Dort, e approdò in salvo e senz' opposizione alla costa di Suffolk. Era in sua compagnia il Conte di Kent, e poco di poi si unirono a lei due altri principi del sangne , cioè i Conti di Norfolk e di Leicester , share cando con tutti i seguaci. I Vescovi d'Ely, di Lincoln e di Hereford offrireno ad Isabelle il braccio de' proprii vassalli e l' autorità del loro carattere . Anche Roberto di Watteville , inviato da Eduardo, per opporsi ai progressi della Regina in Suffolk, passo alla di lei parte con tutto il suo stuolo. E per conciliar maggior favore alla causa , ella rinnovò la dichiarazione che l' unico oggetto della sua impresa era quello di liberare il Monarca e'l reame dalla tirannia degli Spenser e del cancelliere Baldoc,

loro creatura. Fu sedotta la plabe da quegli speciosi pretesti; i baroni si credetter sicuri dalle confiscazioni per la presenza del Principe nell'esercito d'Isabella; e un Re debole ed irresoluto, fiancheggiato da ministri generalmente odiosi, era incapace di far argine a un simil torrente, che si portava con tauto impeto contro di lui »...

« Dopo di aver tentato in vano di risvegliare ne' cittadini di Londra un qualche sentimento di dovere, parti Eduardo per le provincie occidentali, dove sperava di trovar migliore accoglienza. Ed ebbe appena data a conoscer la propria debolezza coll'abbandono della città. che la rabbia del volgo proruppe sfrenata contr' esso e i ministri . Saccheggio in prima e quindi uccise coloro che gli erano in odio; arrestò per via il Vescovo di Exeter, prelato leale e virtuoso, e, tronsatone il capo, ne gettò il corpo nel fiume; s'insignorì della Torre per sorpresa, e formò poscia una formal società per ammazzar senza misericordia chiunque ardisse d'opporsi all'impresa della Regina e del Principe. Si diffuse tantosto il medesimo spirito in ogni parte dell' Inghilterra, ed empià

di spavento e stupore i pochi servi del Re che eran tuttora nell'intenzione di eseguir il proprio dovere ».

« Eduardo fu vivamente inseguito fino a Bristol dal Conte di Kent, secondato dalla soldatesca straniera, sotto Giovanni d' Hainault . E fallito nella speranza della lealtà di quegli abitanti, passò a Galles, dove confidava che il suo nome fosse più popolare, e non essere ancor penetrato il contagio della rabbia ond'erano generalmente invasi gl' Inglesi . Il vecchio Spenser, creato conte di Winchester, fu lasciato al governo del castello di Bristole ma, sollevatasi, la guarnigione lo consegnò a' nemici. Questo venerabil patrizio, vicino all'età di novant'anni, fu subito senza processo, o testimonianze, o accusa, o interrogatorio condannato a morte dai baroni ribelli, appeso alle forche, e fattone in pezzi il corpo, e dato ai cani; e mandatane la testa a Winchester, luogo di cui portava il titolo, fu quivi confitta in un palo ed espusta agl'insulti della marmaglia » .

« Svanite nuovamente le speranze del Re, fondate nell'ajuto de' Gallesi, s'imbarcò per

l'Irlanda; ma, risospinto dai venti contrarii, cercò d' occultarsi nelle montagne di Galles, dove di lì a non molto scoperto, venne dato in custodia al Conte di Leicester, e imprigionato nel castello di Kenilworth. Il giovane Spenser, suo favorito, caduto egualmente in man de' nemici, fu messo a morte, egualmentechè il padre, senza formalità di processo legale . Anche il Conte d' Arundel, forse l'unico della sua condizione in Inghilterra che avesse serbato fede al Monarca, fu senza altro esame giustiziato 'ad istigazione di Mortimer'. Il cancellier Baldoc, ch' era prete, non potè leser così presto giudicato con sicurezza: ma condotto al pafazzo del Vescovo di Hererford, fu quivi ( come probabilmente prevedevano i suoi nemici) preso dalla plebaglia e cacciato nelle prigioni di Newgate, dove spirò poco di poi in conseguenza del crudel trattamento sofferto . E l'istessa reverenza ordinariamente usata al carattere sacerdotale dovette, unitamente ad ogni altro riguardo, soccumbere al furore del popolo ».

« Per metter a profitto l'illusion dominante, convocò la Regina in nome del Re un Parla-

mento a Westminster, dove col poter dell'esercito e l'autorità de baroni aderenti (ai quali premeva di porre al coperto le passate perfidie colla pratica di novelle violenze contra il Sovrano) confidava di esser secondata dalla furia del volgo, il più pericoloso d'ogni strumento e' l men mallevadore de' suoi eccessi. Fu prodotto contro il Re un gravame, col quale (sebben disteso da suoi inveterati nemici) altro non gli si rimproverava fuorchè la ristrettezza della mente, o le sue disgrazie : perciocchè la più gran malignità non trovava da apporre a quello sventurato Monarca alcun delitto particolare. Fu accusato di esser incapace al governo; di consumare il tempo in frivoli sollazzi; di trasandare i pubblici negozii; di lasciarsi traviare da cattivi consiglieri; di aver colla sua condotta perduto il reame di Scozia e parte della Guienna; e , per aggravar la querela, venne altresì incolpato della morte d'alcuni baroni e della carcerazione di prelati, convinti di tradimento, Tra la violenza dell'armi e il tumulto del popolo era vano appellarsi alla legge ed alla ragione; e senz' alcun apparente contrasto si diè dal Parlamento il voto per la deposizione del Rei Fo collocato sul trono il Principe, già dichiarato reggente dal suo partito, e mandata ad Eduardo una depotazione a richiederne la rinunzia, che il terrore e le minacce subitamente gli estorsero ».

« Ma era impossibile che il popolo, tuttochè infetto della barbarie de' tempi e più ancor riscaldato dalla fazione, rimanesse muto per sempre alla voce della natura. Una moglie avea prima abbandonato, quindi assalito e finalmente sbalzato dal soglio lo sposo; fatto il proprio figlio strumento di questo snaturato trattamento contra il padre ; sedotto con bugiardi pretesti la nazione a ribellarsi dal proprio sovrano, e spinto la medesima a violenze e atrocità disonoranti : le quali circostanze eran così odiose in se medesime, e formavano una serie di misfatti così complicati, che la minima riflessione bastava ad aprir gli occhi alla gente, e farle abborrire quell'evidente violazione d'ogni pubblico e privato dovere. I sospetti che presto nacquero intorno al reo commercio d'Isabella con Mortimer, e le prove che si avean tutto giorno

di questa parte della sua colpa, le accrebbero la general asversione; e la sua ipocrisia di deplorar pubblicamente con lacrime l'infelice destino del Re, non putè neppur ingannare i suoi più stupidi e pregiudicati fautori . A misura che la Regina diventava l'oggetto del pubblico abbeminio, il deposto Monarea, vittima dei delitti e dell' ambizione di colei , veniva riguardato con affetto, pietà e reverenza: e conoscevano le persone che i traviamenti della sua condotta, così esagerati dallo spirito di parte, si dovean ascrivere ad inevitabil debolezza piuttostochè a volontaria depravazion di carattere. Non andò guari che il Conte di Leicester, allora Conte di Lancaster, alla cui guardia era stato commesso, fu tocco da que' generosi sentimenti; e non che trattare il prigioniero con umanità e dolcezza, cadde in sospetto di nutrire a suo riguardo intenzioni anche più onoreveli. Fu perciò levato dalle sne mani e consegnato a lord Berkeley e Mantravers e Gournay, a ognun de'quali fu dato l'incarico di custodirlo alternativamente mese per mese. Allorchè si trovava sotto la vigilanza di Berkeley, era sempre trattato co' riguardi dovuti al suo grado, e





alle sue sventure; ma quando toccava la volta a Mautravers e Gournay, gli si faceva ogni; sorta d' indegnità , come se avessero atuto in pensiero d'abbattere affalto l'animo del Principe, e, in vece di mezzi più violenti e pericolosi, adoprare i dispiaceri e le auguscie come. strumenti della sua morte. Si narra che uni giorno, in coi gli si dovea rader la barba , ordinarono coloro che se gli portasse acqua fredda e sucida, presa a quell' oggetto da un fosso; e unando chiese che sosse cambiata, e gli su negato, prorompendo Eduardo in lacrime che, gl'irrigaron le guance, esclamò che, ad onta della loro insolenza, ei si sarebbe fatta la barba , e con acqua pura e calda . Ma percho un tal metodo di condur Eduardo alla tomba sembrava ancor troppo lento all'impazienza di Mortimer , comando questi in segreto ai due carcerieri, ch' erano a sua disposizione, di subitamente disfarsene : e quegli scellerati immaginarono di renderne la morte inomana e erudele più che sosse possibile. Profittando della malattia di Berkeley, che allor ne aveva la cura, e non vi potea attendere, si portarono al castello di quel Barone, e s' impadronizono St. della G. B. T. III.

della persona del Re. Gettato quivi sopra unletto, e gagliardamente compresso con una tavola messagli sul corpo, gl'introdussero, nelle viscere un rovente ferro, per lo mezzo d' un corno inserito nella parte diretana. Ma ancorchè con siffatto espediente si cercasse d' evitare ogni apparente segno di violenza sulla sua persona, quell'orrido scempio fu nondimeno scoperto dalle guardie e da' famigliari, a cagione de'gridi co' quali ,facea l' agonizzante Monarca risonar il castello , mentre n' erano consunte le interiora dal fuoco ».

a Gournay e Mautravers caddero in una esecrazion generale. E quando il successivo rivolgimento d' Inghilterra ne sbalzò i protettori, si videro costretti a provvedere al proprio scampo col fuggire dal Regno. Gournay fu in segnito arrestato a Marsiglia, consegnato al Siniscalco di Guienna e imbarcato coll'idea di trasportarlo in Inghilterra; ma gli venne troncata la testa sul mare in forza di ordini segreti, mandati ( come si suppone ) da alcuni baroni e prelati inglesi, solleciti di prevenir la rivelazione che far potesse de' complici. Mautravers si tenne celato per diversi anni in

Germania; ma, trovata la maniera di prestare alcun servigio a Eduardo III, si arrischiò di avvicinarsi al monarca; e, prostrato davanti a lui, implorò misericordia, e ne ottenne il perdono ».

« Non è facile trovar un uomo in niuna cosa offensivo e più innocente dello sventurato Re, del quale abbiam riferita la tragica morte, nè un principe meno acconcio a reggere il fiero e turbolento popolo soggetto alla sua autorità. Fu esso obbligato di addossare ad altri il carico del governo, ch'ei non avea nè capacità, nè inclinazione di sostenere. L'istessa indolenza e mancanza d'accorgimento lo portò a sceglier ministri e favoriti che nonfuron sempre i più degni della fiducia in essi riposta. I sediziosi magnati si compiacevano della sua debolezza, e tuttavia ne facean lagnanze, e, sotto colore di attaccare i ministri, insultavano alla sua persona, e ne usurpavano l'autorità . E l'impaziente plebaglia , mal conoscendo l'origine degli abusi, ne risondeva tutto il biasimo nel Re, e aumentava i pubblici disordini con la fazione e la violenza. Era inutile sperar il patrocinio delle leggi , la cui

voce, mai sempre debole, non si faceva udire fra lo strepito dell'armi. Ciò che non poteva difendere il principe era ancor meno capace d'assicurar qualsivoglia individuo del popolo. L'intiera macchina del Governo fu messa furiosamente in pezzi. E la gente, in vece di compiangere i costumi del secolo e la forma della Gostituzione, che richiedeva la mano più ferma e più abile per guidarla, attribuiva ogni fallo a colui al quale erano per mala sorte affidate le redini dell'impero ».

« Ma benchè siffatti abbagli sieno naturali e pressochè inevitabili quando son freschi gli eventi, illusione vergognosa degli Storici moderni si è quella di pensare che gli antichi principi, i quali furono sfortunati nel governo, fosser anco tirannici nella condotta, e che le sedizioni del popolo derivassero sempre da qualche usurpazione de suoi privilegi fatta dal monarca. Anche un re grande e buono era in quell'età mal sicuro contro la fazione e la ribellione, come apparisce nel caso di Arrigo II; se non che un valente Monarca avea più vantaggio, per quanto si ricava dagli Annali di quel periodo, nel sofiocarle e repri-

merle. Si confrontino i regni e i caratteri d' Eduardo I e II. Fece il padre varii tentativi contro le libertà del popolo. I baroni gli și opposero: ed egli fu obbligato, o trovò almeno prudente di cedere. Ma perchè quelli ne temevano il valore e l'abilità, si contentarono di una competente soddisfazione, e non portaron più oltre i vantaggi contro di lui. La facilità e debolezza del figlio, non la violenza, gettò ogni cosa sossopra; le leggi e l' amministrazione vennero abbattute; imperdonabil delitto si fu il tentar di restaurarle : e nessun' ammenda potè appagare i magnati, fuorchè la deposizione e la barbara morte del Re medesimo. È facile il vedere che una Costituzione così dependente dal carattere personale del principe, doveya esser di necessità in molte sue parti un governo di voleri, non di leggi. Ma col gettar sempre indistintamente il biasimo d'ogni disordine sul sovrano, s'introdurrebbe in politica un error fatale, che servirebbe come di perpetua apologia del tradimento e della ribellione : quasichè la turbolenza de' Grandi e l'insania del popolo non fossero, al par della tirannia de' principi, sciagure annesse alla società umana, e si dovesse men premurosamente a ciò provvedere in ogni Costituzione ben ordinata ».

Durante la minorità di Eduardo III la tranquillità domestica non poteva metter radice nel Regno. Ma come egli ebbe preso le redini del governo, Mortimer fu impiccato a Tyburn, e la Regina fu confinata per totta la vita. Il che avvenne poco prima che il giovane Re seriamente avesse a contendere con Davide, Re di Scozia, benchè la sorella di Eduardo fosse moglie di questo Principe. Davide fu cacciato in Francia dal figlio di Giovanni Baliol, il quale prestò omaggio ad Eduardo per la Scozia.

Nel 1328, Carlo il Bello, re di Francia, essendo morto senza lasciar prole maschile, Filippo di Valois, suo cugino, in conseguenza della Legge Salica, la quale si suppone escluder le femmine, gli sucedelte al trono. Egli ebbe però a competitore Eduardo, come figlio di Isabella, sorella del Re defunto, e prima nella successione femminile. I Francesi reputarono mal fondate le pretensioni del Monarca inglese, il quale, dopo un lungo deliberare, risolvè

di sostenere i suoi diritti coll'armi. Egli invase la Francia nel 1339; e da quel tempo sino al 360, il furore delle ostilità non fu sospeso che di tratto in tratto per nezzo di tregne. Nel 1340 egli prese il titolo di re di Francia, che usò in tutti gli Atti pubblici, ed inquartò le armi di Francia nelle sue, aggiungendovi per motto: Dio e il mio diritto.

« Informato Eduardo dal Conte di Derby del gran pericolo a cui era esposta la Guienna, avea preparata una forza, colla quale intendea di recarle personalmente soccorso . E , imbarcatosi con un'armata di quasi mille vele di ogni dimensione, condusse con sè, oltre la primaria Nobiltà d'Inghilterra, il primogenito principe di Galles, allora di quindici anni. Furono i venti lungamente contrarii. E disperando il Re d'arrivare a tempo in Guienna, si lasciò all'ultimo persuadere da Goffredo d' Harcourt a cambiar l' oggetto dell' impresa. Era questo Patrizio normanno di nascita, il quale avea fatta una riguardevol comparsa nella Corte di Francia, e si tenea generalmente in grando stima per meriti e prodezza; ma, disgustato e perseguitato da Filippo, era fuggito in Inghilterra, e, rendutosi commendevole presso Eduardo, eccellente giudice degli uomini, era succeduto a Roberto d'Artois nell' odioso ufficio di eccitare e assistere il Monarca in ogni impresa contra la patria. Affermava da lungo tempo, che una spedizione in Normandia prometteva nelle attuali circostanze un successo più prospero che una in Guienna; che Eduardo troverebbe le provincie settentrionali quasi prive di forza militare, stata trasferita al mezzogiorno; che quelle eran piene di città floride , il cui saccheggio arricchirebbe gl'Inglesi; che i coltivati lor campi, non anco spogliati dalla guerra, li provvederebbero abbondantemente di viveri; e che la vicinanza della capitale rendeva importante ogni avvenimento in quelle parti. Le quali ragioni, per l'avanti non ben ponderate da Eduardo, incominciarono a fargli una maggior impressione dopo gli svantaggi da esso avuti nella sua andata in Guienna. In conseguenza di che ordinò che l'armata veleggiasse per la Normandia, e sano e salvo pose piede a terra alla Hogue ».

« Quest' esercito, che nel corso della susseguente campagna fu coronato dai più gloriosi trionfi, era composto di quattromila gendarmi, diecimila arcieri , altrettanti fanti di Galles e seimila Irlandesi. Que' di Galles e gl' Irlandesi eran soldati senz' ordine, più atti a fare scempio nell'incalzare il nemico, o a sgoinbrar il paese, che a qualche azione di proposito. Nei paesi dove si conosce la vera disciplina militare, e si mantengono schiere di infanteria ben armala, l'arco fu sempre tenuto per arme frivola. L'unica forza solida in quell'esercico erano i gendarmi: ed anche questi, perchè di cavalleria, erano molto inferiori alla buona fanteria nell' impeto della battaglia. E per esser tutto di nuova leva, ci possiam fare una assai piccola idea della forza militare di quei tempi, che, essendo ignoranti in qualunque altr' arte, non avevano coltivata abbastanza l'arte istessa della guerra, il solo oggetto dell'attenzione generale ».

« Il Re creò il Conte d'Arundel contestabile dell'esercito e i Conti di Warwic e d'Harcourt marescialli. Concedè l'onore del cavalierato al Principe di Galles e a varii baroni appenachè su

sbarcato. E dopo aver distrutto le navi trovate alla Hogue, a Barfleur e a Cherbourg', sparse le sue genti per tutto il paese, e loro diede illimitata licenza di ardere, spogliare e porre a sacco ugni luogo di cui s' impadronivano. La rilassata disciplina d'allora non poteva ricever gran danno da quelle sfrenate usanze; e pensò Eduardo a prevenir ogui sorpresa con ordinare alle schiere, che, per quanto si sbandassero nella giornata, si dovessero sempre trovar la sera agli alluggiamenti, presso il Corpo principale, Per sissatto modo suron saccheggia!e senza resistenza Montebourg, Carentan, San Lo, Valognes e altre piazze del Cotentino, e si sparse nella provincia una costernazione universale » .

« La notizia di quell'inaspettata invasione nrrivo presto a Parigi, e getto Filippo in una gran perplessità. Comando tuttavolta che si adunassero forze per ogni dove, e invio il Conte di Tancarville con uno stuolo d'armati alla ditesa di Caen, città popolosa e di traffico, ma aperta e situata in vicinanza dell'esercito inglese. L'incentivo di una preda si ricca alletto

Eduardo ad avvicinarvisi : e gli abitanti , animati dal numero e dai cotidiani rinforzi del paese, si arrischiarono ad affrontarlo in campo. Ma il loro coraggio venue manco al prim' urto, e diedersi precipitosamente alla fuga. I Conti di Eu e di Tancarville suron satti prigionieri; confusi co' vinti, entrarono in città i vincitori. e segui una furiosa carnificina senza riguardo ad età, a sesso, o a condizione. Ridotti i cittadini alla disperazione, sbarraron le case, e assalirono gl' Inglesi con pietre, mattoni e ogni arme da potersi scagliare. Questi si apriron col fuoco il passo all'esterminio di quelli, sinattantochè Eduardo, bramoso di salvar le spoglie ed i soldati , arrestò l'eccidio : e , obbligati gli abitanti a deporre le armi, permise a' suoi di dar principio a più regolare e men rischioso saccheggio della città, il quale continuò per tre giorni . Si riservò il Re per sua parte le gioie, il vasellame, le sete, i panni e le tele fine , l'asciando il resto all' esercito ; e messo il tutto sulle navi, fu spedito in Inghilierra insieme con trecento de' più ricchi cittadini di Caen , il cui riscatto era un guadagno di più , che sperava in seguito di ritirare. Avvenue quest'orribile scena in presenza dei due cardinali Legati venuti a conciliar la pace fra i due reami ».

« Eduardo si avanzo successivamente verso Rouen colla mira di trattar questa città in egnal modo; ma, trovato il ponte sulla Senna abbattuto, e il Re di Francia arrivato quivi coll'esercito, s'incamininò lungo le rive di quel finne alla volta di Parigi, desolando campagne, città, villaggi: tutto quello in somma che incontro nel caminino. Alcune delle sue truppe leggiere portarono il devastamento sino alle porte di Parigi: e'l real palazzo di San Germauo , Nanterre , Ruelle ed altri villaggi furon ridotti in cenere in faccia a quella metropoli. Aveano gl'Inglesi in animo di passare il fiume a Poissy; ma trovarono l'esercito nemico aceampato sulla opposta riva, e'l ponte di quel luogo e tutti gli altri sulla Senna atterrati per ordine di Filippo. Vide allora Eduardo che i Francesi miravano a chinderlo nel loro paese, sperando di assaltarlo con vantaggio da ogni lato; ma si salvò, mediante uno stratagemma, da quella pericolosa situazione. Ordinò alle sue genti di sloggiare e di più ancora inol-

trarsi lungo la Senna; e, retrocédendo poi subito per l'istessa via , giunse a Poissy , abbandonata già da nemici per tener dietro ai suoi movimenti. Restaurò il ponte con incredibil prestezza, lo passò coll' esercito, e, sbrogliatosi così dall'avversario, prese rapidamente la via di Fiandra. La sua vanguardia, gaidata da Harcourt, incontrò i cittadini di Amiens, che si affrettavano a rinforzare il proprio Monarca, e li ruppe con grande strage. Traversò quindi Beanvais, incendiandone i sobborghi; ma quando si fir appressato alla Somma, si trovò nell' istesso imbarazzo di prima. Tutti i ponti di quel fiume erano o atterrati, o gagliardamente difesi, e schierato dall' altra banda un esercito, capitanato da Godemar de Faye. Si avanzava alle spalle Filippo con una forza di eentomila uomini: e cost Eduardo era in procinto di esser rinchiuso e affamato in un paese nemico. Nella qual estremità promise una ricompensa a chiunque gl'indicasse un luogo adattato a varcar la Somma. Gobin Agace, contadino, il cui nome è stato conservato per la parte ch' egli ebbe in un tal fatto importante, fu in quest' occasione tentato a tradir

gl'interessi della patria, e diè notizia ad Eduardo di un guado al di sotto di Abbeville, dove si potea stare in piedi e passar senza difficoltà in tempo della bassa maren: ed ei vi si recò soffecitamente: ma la pure trovo Godemar de Faye sulla riva opposta. Incalgato dalla neressità, non esitò Eduardo un istante, e, lanciatosi, colla spada in pugno, pel fiume alla testa delle sue genti, fugò il nemico dal posto, e lo insegni per lungo tratto sul piano . L'esercito francese, condotto da Filippo, giunse al gnado, mentre lo varcava la dietroguardia britannica: tanto era pressante il pericolo dal quale scampò Eduardo colla sua celerita e prudenza! Tornando il flusso nel fiume, impedi al Re di Francia di seguitarlo sul guado, e obbligò questo Principe a prender la via del ponte di Abbeville : nel che si consumò qualche tempo ».

« È naturale il pensare che l'ilippo, alla testa di un si vasto esercito, sosse impoziente di vendicarsi degl' Inglesi, e di evitar l'ignominia alla quale era esposto se avesse lasciato suggire impunemente un nemico inferiore, che avea desolata una si gran parte del Rogno.

Conosceva Eduardo stesso che questo esser doveva il fine del Monarca francese. E per non aver che di poco oltrepassato il nemico, vide il pericolo di precipitare il caminino per le pianure della Piccardia, e di esporre la retroguardia agli attacchi della numerosa cavalleria francese. Prese perciò una prudente. risoluzione. Prescelse un vantaggioso posto presso il villaggio di Crecy, e, ordinato eccell'entemente l'esercito, determinò di aspettar tranquillamente l'arrivo dell'avversario, sperando che, dopo tutti gl'inntili tentativi dei France i , l' impazienza di assaltarlo e d' impedirgli la ritirata li porterebbe a qualche azione temeraria e mal concertata. Fece pertanto salir le sue genti sur un poggetto, e le repartè in tre linee . La prima era guidata dal Principe di Galles," e sotto di lui dai Conti di Warwic e d'Oxford, da Harcourtie, dai lordi Candons, Holland ed altri baroni, I Conti d'Arundel'e di Northampton, unitamente ai lordi Willoughby , Basset , Roos e al cavaliere Luigi Tufton, erano alla testa della seconda linea. Prese egli stesso il comando della terza, colla quale si avvisava o di portar soccorso

ai due primi squadreni, o di assicurare una ritirata in caso di sinistro, o di continuare i vanlaggi sull'inimico. Ebbe parimente la precauzione di trincerarsi ai fianchi, onde guarentirsi dai numerosi stuoli de Francesi, che potevano assalirlo da quella parte; e collocò i bagagli dietro a sè in un bosco, assicurato ancor esso con un trincieramento ».

« L' arte e l' ordine di questa disposizione e la quiete con che si fece, giorò oltremodo a raffermar gli spiriti de' soldati; ed il Re, a fine di vie più infervorarli, percorse le file com tal aria di giocondezza e d'alacrità, da inspirar la più gran fiducia alle schiere. Mostrò loro lo stato in cui si trovavano, ed il certo e inevitabil eccidio che le attenderà, se nell'attual circostanza, chinsi da ogni lato in un paese ostile, popean fidanza in tutt' altro fuorchè nel proprio valore, o davano all'inimico l'opportunità di vendicarsi delle molte ingigrie e indegnità ultimamente da dui sofferte. Ricordò loro la visibil superiorità sino allormantenuta su tutte le genti francesi incontrate per via, e le assicurò che l'esercito più numeroso, il quale campeggiava all'intorno, non

ne aumentava la forza, ma era quello un vantaggio facilmente compensato dal buon ordine in cui avea disposti i suoi, e dal risoluto contegno che da lor si aspettava. Disse che nou chiedeva altro se non che initiassero il suo esempio e quello del Principe di Galles. E perchè la fama, la vita e la libertà di tutti erano esposte a un egual pericolo, confidava che, facendo un comune sforzo per sottrarsi alle presenti difficoltà, il loro coraggio riunito avrebbe ottenuto vittoria sopra i nemici. ».

« Narrano alcuni Storici, che Eduardo, oltre i compensi che ritrovava nel proprio genio e presenza di spirito, sece uso altresì di una nuova invenzione contra l'avversario col disporre nella fronte dell'esercito alcuni pezzi d'artiglieria, i primi che si sossero in qualche importante occasione adoprati in Europa. È questa l'epoca di una delle più singolari scoperte che si sien satte, la quale cambiò a grado a grado l'arte della guerra, e per conseguente non poche circostanze nel politico reggimento d'Europa. Ma l'ignoranza di quel secolo in satto d'arti meccaniche rendea molto lyuti i progressi di questa novella invenzione.

L'artiglieria che si formò da principio era così grossolana e disagevole a maneggiarsi, che non se ne conobbe a prima vista l'uso e l'efficacia. Ed anche attualmente si va di contingo migliorando questa furiosa macchina, che, quantunque apparisca ritrovata per la distruzione degli nomini e degl' imperi, ha rendute di fatto le battaglie men sangninose, e data nna maggior fermezza alle società civili. Con tali mezzi le pazioni sono state portate più a livello tra loro; son divenute men frequenti e men rapide le conquiste; ridotti quasi a combinazione di calcoli i successi guerreschi; e forzato ogni popolo che sia sopraffatto dai nemici o a cedere alle loro domande, o a cercar sicurezza per via d'alleanze contro le loro violenze ed invasioni ».

. « L'invenzione dell'artiglieria era in quel tempo conosciuta in Francia egualmentechè in Inghilterra . Ma Filippo, per la fretta d'assaltar l'inimico, avea probabilmente lasciato dietro a sè i cannoni, che risguardava come un inutile ingombro. Le altre sue mosse mostrarono l'istessa imprudenza e precipitazione. Spinto dalla collera (consigliatrice pericolosa)

e sidato nella gran superiorità del numero, s'immagino che tutto dipendesse dal costringer gl'Inglesi a venir a conslitto, e che, se gli avesse potuto aggiugner nella ritirata, era certa e sicura la sua vittoria. S' inoltro adunque frettolosamente e con qualche confusione da Abbeville. Ma dopo aver fatto poco più di due leghe, alcuni gentiluomini, da lui mandati avanti a spiar l'inimico, ritornarono addietro coll'avviso d'aver veduto gl' Inglesi benissimo ordinati e nell'espettazione del suo arrivo. Lo consigliarono in conseguenza a differir il combattimento sino al giorno appresso, quando le sue truppe si fossero restaurate dalla fatica, e disposte in miglior ordine di quello che l'attual sollecitudine avea loro permesso di fare. Consenti Filippo al consiglio; ma la prima precipitazion del cammino e l'impazienza della Nobiltà francese gl' impedirono di mandarlo ad effetto. Uno squadrone incalzava l'altro, nè tutti ebbero a tempo l'ordine di fermarsi. Una così vasta massa di gente non avea bastante disciplina onde potersi convenientemente dirigere. E i Francesi, impersettamente disposti in tre linee, arrivarono stanchi e disordinati in faccia all'inimico. La prima linea, composta di 15,000 balestrieri genovesi,
era guidata da Antonio Doria e Carlo Grimaldi; la seconda dal Conte di Alençon, fratello del Re; e la terza da Filippo in persona. Oltre il Monarca francese, tre altre teste
coronate si trovarono a quell'azione: cioè il
Re di Boemia, quel de'Remani, suo figlio, e
il Sovrano di Maiorca in un colla Nobiltà e i
gran vassalli della Corona di Francia. Ascendeva
l'esercito a più di 120,000 uomini, vale a
dire il triplo degl' Inglesi. Ma la prudenza di
un uomo solo fu superiore ai vantaggi di una
forza e pompa si grandi ».

« All'appressarsi dell'inimico si mantennero i Britanni fermi ed immobili nelle file, e principiarono l'assalto i Genoresi. Era caduta poco prima della zuffa una pioggia con tuoni, che aveva bagnate e allentate le corde delle balestre dei Genoresi: il perchè le frecce non arrivavano a colpir l'avversario; laddove gli arcieri inglesi, eavando gli archi dalle custodie, e versando una pioggia di dardi sulla moltitudine opposta, la posero subito in iscompiglio. Si ritrassero i Genoresi alla cavalleria grave del Conte di Aleng

con , che , arrabbinto per la lor codardia , diede ordine a' suoi di farne strage. L' artiglieria bersagliava infanto la folla, e gli arcieri inglesi continuavano a scagliar dardi in guisa, che in quel grand'esercito più non apparve che furia e confusione, terrore ed abbattimento. Ebbe il giovane Principe di Galles la presenza di spirito di profittare di una tal circostanza, conducendo il suo squadrone alla carica. Ginnse nondimeno la cavalleria francese a riacquistare un cert'ordine, e, infiammata dall' esempio del capitano, oppose una valida resistenza; e sbarazzata per ultimo dai Genovesi fuggiaschi, si porto su gli avversarii, e colla superiorità del numero incominciò ad investirli d'attorno . I Conti di Arundel e di Northampton si fecero avanti co' loro battaglioni per sostenere il Principe, che, ardente ne' snoi primi fatti d' arme, diede un esempio di prodezza, che fu imitato dagli altri. La battaglia divenne per alcun tempo calda e pericolosa . E il Conte di Warwic, temendo dell' evento in vista del numero superiore dei Francesi, spedi un araldo al Monarca, sup-

plicandolo a mandar gente in aiuto del Principe. Eduardo avea preso posto sulla cima del colle, donde stava tranquillamente osservando la scena dell'azione. Al primo accostarsi dell'araldo, la sua domanda si fu se il Principe era ucciso, o ferito. E sentendo che no: Torna, disse, al milo figlio, e digli, che ad esso riserbo la gloria di questa giornala. Spero ch'ei si mostrerà degno dell' onore del cavatierato che gli ho testè conferito. Egli potrà ribultar l'inimico senza il mio braccio . Que-, ste parole, riferite al Principe e a suoi commilitani; gli accesero di un nuovo coraggio: cosiechè rinnovarono con doppio vigore l'attacco, nel quale perì il Conte di Alencon . L'intiero buttaglione di cavalleria fu messo in disordine, e i cavalieri o uccisi, o sbalzati di sella. L'infanteria di Galles si lanciò nella mischia, e colle lunghe scimitarre prese a tagliar 'la gola di quei ch' eran cadati; nè i vineitori diedero in quel giorno quartiere a chicchessia n post ...

u Il Monarca di Francia si avanzò invano colla retroguardia per sostener la linea guidata dal fratello. Essa era stata già rotta: e quest' esempio accrebbe! lo scompiglio che regnava nel suo stesso squadrone . Egli ebbe un cavallo ucciso sotto di sè. Risali sur na altro; e benchè lasciato quasi solo, parea determinato di proseguir la zuffa, allorche Giovanni d' Hainault prese la briglia del suo cavallo, e lo condusse fuor del campo di battaglia . Tutta l' oste francese , avendo allora voltate le spalle, su incalzata, e senza misericordia ne fu fatto scempio dall'inimico, sinattantoché l'oscurità della notte pose fine alfa caccia. Al torner che fece al campio Eduardo, si getto fra le braccia del Principe di Galles , esclamando : Figlio valoroso ! persevera nell' oporata carriera. Mi sei veramente figlio , poiche in quest'oggi ti sei comportato con coraggio, e mostrato degno dell'impero ».

"Questa battaglia, conosciuta sotto il nome di Grecy, comincio dopo le tre pomeridiane, è continuò fino a sera. La mattina seguente fu mebbiosa. E perche gl'Inglesi osservarono che molti nemici aveau, per la notte e la nebbia, smarrito il cammino, usarono une stratagemun per farli cadere in poter loro. Inalberarono nulle alture alcune bandiere nemiche, presenella pugna: e queiii che fuono allettati da

Productions

siffatto segnale, venuer senza pietà messi a morte . Per iscusare una tal barbarie si allegò che il Re di Francia avea dato eguali ordini alle, sue schiere; ma la ragione vera probabilmente si fa che gl' Inglesi nella loro situazione non volevano imbarazzo di prigionieri . Nel giorno della pugna e nel successivo perirono, secondo un computo moderato, 1,200 cavalieri francesi, 1,400 gentiluomini , 4,000 gendarmi e circa 30,000; di ordine inferiore . Molti primarii baroni di Francia, i Duchi di Lorena e di Bourbon , i Conti di Fiendra , di Blois , di Vaudemont e Aumale rimaser sul campo insieme coi Re di Boemia e di Maiorea. Notabile fula morte del primo. Era cieco per vecchiezza; ma, risoluto di porre a cimento la sua persona per date esempio agli altri, volle che i due capi della sua briglia si legassero da anabe le parti ai cavalli dei due gentiluomini del suo segnito, e' l suo cadavere unitamente a quelli de' due cavalieri , si troyò fra gli occisi coi respettivi cavalli, avvinti in quell' istesso modo. Erano il suo cimiero tre penne di struzzo, eol motto tedesco : Ich dien, lo servo, che il Principe di Galles e i successori adottarono in memoria di questo gran trionfo, il quale

può apparir non manco notabile per la piccola perdita degl' Inglesi, che pel vasto eccidio de' nemici. Dalla parte de' primi non
restaron morti se non uno s cudiere e tre eatalieri e pochi di minor grado: lo che dimostra che la savia disposizione data da
Eduardo e 'l disordinato assalto fatto dai
Francesi avean reso il tutto insieme più presto una rotta che una battaglia, come per verità avveniva comunemente ne' fatti d' armi di
que' tempi v.

« E la somma prudenza di Eduardo non si mostrò solamente in questa memorabil vittoria, ma eziandio no' fatti che seguiron dappoi. Non elevato dalla presente prosperità al segno d'aspirare all'intera conquista della Francia, o almanco di qualche ragguardevol provincia, si propose unicamente di assicurarsi un facile ingresso in quel reame onde potere in seguito aprir la strada a vantaggi più moderati. Sapeva Eduardo quant' era distante la Guienna y avea sperimentata la difficoltà e incertezza di penetrarvi dalla parte de' Paesi Bassi, e già perduto molta preponderanza nella Fiandra per la morte di d'Arteville, trucidato dall'istessa plebaglia, sua prima fautrice, nel tentessa plebaglia, sua prima fautrice, nel tentes del propositione del propositione

Talivo da lui fatto di trasferir nel Principe di Galles la sovranità di quella provincia. Per lo che il Re limitò l'ambizione alla conquista di Galais; e dopo alcuni giorni, impiegati in far seppellire gli necisi, si pose col vittorioso esercito in cammino, e si presentò davanti alla piazza ».

« Era governator di Calais Giovanni di Vienna, valoroso cavalier di Borgogna : e, provreduto dell'occorrente per la difesa, infiammò i cittadini 'ad ådempire nel miglior modo i loro doveri verso il sovrano e la patria. Conoscendo pertanto Eduardo sin dal principio, che invano avrebbe tentato di espugnar la piazza colla forza deliberò di ridurla colla fame. Scelse un terreno sicuro pel campo; costrui trinceramenti attorno alla città ; innalzò baracche pe' soldati, coprendole di paglia, o di scopa; e provvide l'esercito de' comodi necessarii per difenderlo dall' inverno che s' appressava . Avendo il Governatore penetrata la sua intenzione, mandò via le bocche inutili; e il Re, oltre al permettere a quegli sventurati di traversare l'accampamento, ebbe pur anco la generosità di somministrar loro il danaro pel viaggio » .

The same in the control

« La città di Calais era stata difesa con particolar vigilanza, fermezza e bravura dai cittadini in nn assedio d'insolita durata. Informato però Filippo della misera lor condizione, risolvè in ultimo di tentar di soccorrerla. Per lo che si avvicinò agl' Inglesi con un vasto esercito, che gli scrittori di quel secolo fanno ascendere a 200,000 soldati . Ma trovò Eduardo così cinto da paludi e assicurato da trinceramenti, che conobbe di non poter fare eleun tentativo sul campo britannico senza esporsi a inevitabil eccidio. Non seppe. quindi trovare altro compenso che quello d'inviar al rivale una vana distida per battersi in campo aperto. E venendo questa rifiutata, dovette Filippo sloggiare colle sue genti, e distribuirle nelle respettive provincie ».

« Giovanni di Vianna, governatore di Calais, vide allora la necessità di cedera la piazza, ridotta agli estremi dalla fame e dalla fatica degli abitanti. Comparve sulle mura, e feccesegno alle scolte inglesi di branar di parlamentare. Mandò Eduardo il cavalier Gualtiero Manny. Bravo cavaliere! esclamo il Governatore, il mio Principe uni affidò il comando

Today

della piazza. Egli è quasi un anno che sona assedinto; ed io e tutti coloro che da me dipendono, abbiam procurato di far il nostro dovere. Ma voi non ignorate la nostra presente situazione. È svanita ogni speranza di soccorso; e siam per morire di fame. Perciò son pronto ad avvendermi, chiedendo, per sola condizione, di assicurar la vita e la libertà de'valentuomini che sono stati meco si lungquenente a parte de pericoli e delle fatiche ».

« Replicò Manny ch' ei ben conosceva le intenzioni del Re d'Inghilterra, irritato contva i cittadini di Calais per l'ostinata lor resistenza e pe' malij che avean cagionato a lui e a' suoi sudditi: ond' era determinato di farne vendetta esemplare, e di non ricever la città a vernn patto che ponesse un limite al gastigo degli offensori. Considerate, replicò Giovanni di Vienna, che questo non è il trattamento al quale han diritto i prodi. Se si fosse trovato nella mia situazione alcun cavaliere inglese, il vostro Monarca si sarebbe da lui aspetato P istesso contegno. Gli abitanti di Calais hanno futto pel proprio Sovrano quel che merita la stima di qualunque principe, e molta

pui di uno così valoroso com'è Eduardo. Ma vi so sapere che, se dobbiam perire, non periremo invendicati, e che non siamo ancora così mal ridotti da non vendere ai vincitori assai cara la vita. È dell'interesse delle due parti il prevenire questa disperata estremità; e consido che voi stesso, eccellente cavaliere, interporrete presso il Re i vostri buoni ussii a nostro savore ».

« Fu Manny colpito dalla ragionevolezza di questi sentimenti, e rappresentò a Eduardo il pericolo della rappresaglia, se avesse trattato, come pensava, gli abitanti di Calais. Per la qual cosa restò in ultimo persuaso a mitigare il rigore de termini richiesti. Insistè solamente che gli si mandassero sei de più cospicui cittadini per disporne come avesse giudicato più conveniente; e che questi si recassero al suo campo a testa e più nudi e con fune al collo per depositare in sua mano le chiavi della città. Alle quali condizioni promise di risparmiar la vita degli altri ».

« Giunta a Calais una simil notizla, ge'tò gli abitanti in una nuova costernazione. Il sastrificare a un esterminio certo sei concittadini per essersi contraddistinti col proprio valore in una causa comune parea loro cosa anche più dura di quel general gastigo di cui erano stati minacciali a principio: e si vedevano incapaci di prender in si miserabile stato alcuna risoluzione. Finalmente uno de' principali abitanti, detto Eustachio di San Pierre, il cui nome è degno di ricordanza, si fece avanti .. dichiarandosi pronto a incontrar la morte per la salvezza degli amici e compagni. Un altro, animato dal medesimo esempio, fece generomente l'istessa offerta. E si presentarono altri due per un egual destino: e presto ne su compiuto il numero. Comparvero quei sei eroici borghesi alla presenza d'Eduardo a guisa di malfattori . E quando ebber deposte a' suoi piedi le chiavi della città, si ordinò che si mettessero a morte. È cosa sorprendente come un sì magnanimo Principe avesse nutrito contro tali persone un disegno si barbaro; e più ancora che seriamente persistesse nel proponimento di mandarlo ad effetto. Ma le preghiere della sposa salvarono la sua memoria da una simile infamia. Ella si prostrò davanti a lui, implorando colle lacrime agli occhi la vita di que' cittadini. E restandone esandita, li condusse nella propria tenda, fece loro apprestare un convito, li provvide d'abiti e di denaro, e li congedò con tutta la sicurezza ».

« Per la mediazione de' Legati del Papa conchiuse Eduardo una tregua colla Francia; ma anche nel tempo di questa sospensione d'armi era stato in procinto di perder Calais, il solo frutto de' suoi vantati trionfi . Aveva il Re affidata quella piazza ad Aimery di Pavia, italiano che avea mostrato brayura e buona condotta nelle guerre, ma era mancante di ogni principio d'onore e di fedeltà. Convenne costui di ceder Calais per la somma di 20,000 scudi; e Goffredo di Charnì, il qual comandava le genti francesi in que' dintorni, e ben sapea che, riuscendo in un simil servizio, non sarebbe stato disapprovato, si avventurò alla stipulazione di quel contratto senza consultarne il proprio Signore . Informato Eduardo del tradimento dal segretario d' Aimery, intimò, sotto altri pretesti, al Governatore di portarsi a Londra, dove, rinfacciatogli il delitto, gli fece grazia della vita a condizione che rivolgesse la sua mancanza di fede all' esterminio

dell'inimico. Aderì di leggieri l'Italiano a questa doppia perfidia, e designò il giorno per far entrare i Francesi. Preparò intanto Eduardo uno squadrone di circa mille armati sotto il cavalier Gualtiero Manny, e, partito segretamente da Londra col Principe di Galles, arrivò nella sera davanti a Calais, senzachè se ne avesse alcun sospetto. Fatte quivi le opportune disposizioni per ricevere il nemico, tenne sull'armi le sue forze, non men che il presidio. Al comparire di Charni, una scelta mano di soldati francesi su introdotta per la porta di soccorso; ed Aimery, avendo riscosso la somma convenuta, promise che colla loro assistenza avrebbe aperta subitamente la porta principale alle schiere, che stavano con impazienza aspettando l'adempimento del suo impegno. Ogni Francese che entrò, venne sul momento trucidato, o fatto prigioniero. Fu chiusa la porta principale: e con grida di battaglia e di vittoria si scagliò Eduardo sui Francesi, i quali, benchè attoniti per sissatto evento, si portarono da valorosi : onde ne avvenne un fiero e sanguinoso conflitto. In sul far del giorno il Re (che non aveva armatura distinta, e pugnava

come un semplice soldato sotto il vessillo del eavalier Manny) avendo osservato un gentiluomo francese, detto Eustachio di Ribaumont, che combatteva con singolar prodezza e gagliardia. fo preso dal desiderio di seco misurarsi in duello. E. avanzatosi fuor della schiera, sfidò Ribaumont per il suo nome, a lui cognito, e ne segui un vivo e pericoloso scontro. Eduardo fu atterrato due volte dal valor del francese, e altrettante si rialzò. Pendè la vittoria lungamente indecisa, sinattantochè, accorgendosi Ribaumont di esser fasciato quasi solo, gridò all' avversario: Signor cavaliere! mi arrendo prigioniero; e pose ad un tempo la spada nelle mani del Re. La più parte de' Francesi, sopraffatti dal numero e tagliati fuori nella ritirata, perdè la vita, o la libertà ».

« Gli uffiziali francesi, caduti nelle mani de' Britanni, venner condotti a Calais, dove Eduardo diede loro a conoscere l'antagonista col quale aveano avuto l'onore di esser impegnati; e li trattò con riguardo e gentilezza grande. Furomo ammessi a cena col Principe-di Galles e la Nobità inglese; dopo di che andò l'istesso Monarca a trovarli nell'appar-

tamento, girando attorno e conversando famigliarmente or con questo ed or con quel prigioniero . Rivoltosi ancora in modo obbligante a Charni, si astenne dal fargli rimprovero sul proditorio cimento da lui fatto sopra Calais in tempo di tregua. Comparti poi pubblicamente le più alte lodi a Ribaumont, ch' ei chiamò il più prode cavaliere che avesse co-, nosciuto; e confessò di non esser mai state in tanto pericolo, come quando si trovò seco lui alle mani . E preso un fil di perle , che gli cingeva il capo, e ponendolo su quel di Ribaumont : Cavalier Eustachio , gli disse , vi foquesto presente in contrassegno della mia stima pel vostro valore, e desidero che lo portiate un anno per amor mio. So che siete allegro. ed amoroso, e che vi dilettate della compagnia, delle dame e damigelle: fate loro adunque conoscere qual mano vi ha fatto un simil dono. Voi non siete più mio prigioniero, vi assolvo dal riscatto: e sarete domani in libertà di disporre della vostra persona come stimerete meglio » .

« Non vi è cosa che tanto manifestamente comprovi il sommo predominio preso in quel. secolo dall'alta e bassa Nobiltà sulle altre classi di persone, quanto la somma differenza fra il trattamento di Eduardo verso i cavalieri francesi e quello verso i cittadini di Calais, che si erano colla maggior prodezza segnalati in una causa più giusta e più nonevole ».

« La battaglia di Poitiers seguì nel 1356, tra il principe Eduardo e Giovanni di Francia. Il Principe di Galles entrò in campo con un esercito, che nessun istorico fa ascendere a più di 12,000 combattenti, e del quale nemmen la terza parte era inglese. Con questo picciol corpo si attentò di penetrar nel centro della Francia. Dopo aver devastato l' Agenois, il Quercy e il Limosino, entrò nella provincia di Berry, e fece alcuni attacchi, benchè vani, sulle città di Bourges e Issoudun. Parve che avesse in pensiero di recarsi in Normandia, e di unir le sue genti a quelle del Conte di Lancaster e degli aderenti del Re di Navarra; ma trovando rotto ogni ponte sulla Loira, e gelosamente difesi tutti i passi, dovette decidersi a retrocedere in Guienna. La qual risoluzione si rendè ancor più necessaria per l' avviso ricevuto de' movimenti del Monarca di Francia; che, provocato dall'insulto di quell'incursione, e sperando di trar vantaggio dalla temerità del giovane Priucipe, raccolse un grand'esercito di più di 60,000 uomini, e si avanzò rapidamente per intercettare il cammino al nemico. Eduardo, che non si aspettava l'avvicinamento di Giovanni, consuno, nel dar volta, alcuni giorni davanti al castello di Remocatin, dando così ai Francesi l'opportunità di raggiungerlo / Si trovarono essi a fronte a Manpertuis presso Poitiers. E vede ado il Principe inglese non esser più eseguibile la ritirafa, si preparò al conflitto con tutto il coraggio di un giovine eroe e colta prudenza del più vecchio ed esperto capitano ».

« Ma nessuna gran prudeuza e coraggio f avrebbe potuto salvare in quell'estremità, se avesse il Re di Francia saputo usar de proprii vantaggi. La gran superiorità del numero ponea questo Monarca in grado di circondar l'inimico, e, con intercettar le vettovaglie, già divenute scarse nel campo inglese, ridurre quel piccolo esercito alla necessità d'arrendersi a discrezione senza tirar un colpo. Ma tale si era l'ardore impaziente della Nobiltà francese e

tanto aveva penato ad aggiugner le genti britanne, che, non pensando i condottieri ad alcnn altro partito, si disposero incontanente all' assalto, sicuri in se stessi della vittoria . Mentre le schiere francesi stavano in ordine di battaglia, furon ritenute dal cardinale di Perigord, il quale, venuto in cognizione della vicinanza dei due eserciti , erasi affrettato ad interporre i suoi buoni uffizii per\impedire un nuovo spargimento di sangue cristiano. Coll'assenso di Giovanni egli fece al Principe di Galles alcune proposizioni, e lo trovò talmente persuaso del cattivo stato de proprii affari, che non pareva impossibile un aggiustamento. Gli disse Eduardo che acconsentirebbe a qualunque patto il qual fosse compatibile con l'onor suo e quello dell'Inghilterra, e si esibì di comprar la ritirata colla renunzia delle conquiste da lui fatte in quella e nell'antecedente campagna, e con promessa di non servire contro la Francia per lo spazio di sette anni. Ma immaginandosi Giovanni di potersi allor procacciare un pegno sufficiente per la restituzione di Calais, richiese che Eduardo si desse prigioniero con cento del suo seguito, St. della G. B. T. III.

offerendo, con tal condizione, all'esercito inglese una ritirsta sicura. Il Principe rigettò sdegno-samente la proposta, e dichiarò che qualunque fosse per esser la sorte che gli sovrastava, non si troverebbe mai l'Inglullerra nel caso di dover pagare il suo riscatto. La qual risoluta risposta troncò ogni speranza d'aggiustamento. Ma siccome si spese quella giornata in trattative, restò differita la battaglia alla mattina sequente ».

della Corte di Roma, erano oltremodo attacenti all' interesse de' Francesi; ma il nemico più determinato non avrebbe potuto con qualvivo-glia espediente cagionare agli affari di Giovanni na maggior danno di quel ch'essi fecero con un simile indugio." Il Principe di Galles ebbe nella notte il tempo di affortificare con nuovi trincieramenti il posto da lui si avvedutamente prescetto; e preparo un'imboscata di 300 gendarmi e d'altrettanti arcieri, affidati al comando dell'Capital de Buche, alquale ordino di fare un giro, e e piombar nel tempo dell'azione sopra il fianco, o de spalle de nemici. La sua vanguardia era guidata dal

Conte di Warwie, la retroguardia dai Conti di Salisbury e Suffolk, e 'I corpo principale da Eduardo in persona I l'ordi Chandos, Audeley e molti altri prodi e sperimentati uffiziali erano alla testa de' varii stuoli dell' esercito ».

« Anche Giovanni schierò i suoi in tre squadroni pressochè uguali . Il primo era capitanato dal Duca d'Orleans, fratello del Re; il secondo dal Delfino, accompagnato dai due fratelli minori: e il terzo dall' istesso Giovanni. che aveva al fianco Filippo, suo quarto e prediletto figlio, di circa quattordici anni. Per raggingner l'esercito inglese non vi era altra via che quella di un piccolo stretto, coperto in ogni lato di fratte: verso il qual passo ebber ordine d'inoltrarsi i marescialli Andrehen e Clermont con un distaccamento separato d'uomini a cavallo. Camminavano essi lungo lo stretto, quando un drappello d'arcieri inglesi, che stava dietro alle fratte, gli oppresse da ogni banda co' giavellotti; e per esser molto vicino a loro, tuttochè affatto al sicuro; prese a sangue freddo la mirà contro il nemico, e impunemente ne sece strage. Non poco disanimato dall'inegual constitto il distacca-

mento francese, e diminuito di numero, ginnse al termine dello stretto, dove incontrò nell'aperta campagna l'istesso Principe di Galles alla testa di uno scelto stuolo di combattenti, pronto a riceverlo. Fu quivi rovesciato, o disfatto. Uno de' marescialli perì, cadde l' altro in poter degl' Inglesi, e'l resto del distaccamento, che era tuttavia nello stretto ed esposto ai colpi dell'inimico, non potendo far resistenza, si ripiegò sul proprio esercito, mettendo tutto sossopra. In quel critico istante comparve inopinatamente il Captal de Buche, che, assaltando per fianco lo squadrone del Delfino, lo pose in qualche disordine. Landas, Bodenai e San Venant, a quali era commessa la cura di quel giovane Principe e de' fratelli, troppo solleciti del loro incarico, o della propria salvezza, li ritrassero dal campo di battaglia, dando così l'esempio della fuga, che su seguitato dall'intiero squadrone . Preso il Duca d' Orleans dello stesso timor panico, pensò che tutto fosse perduto : e perciò, lasciato il combattimento, si mise colle schiere in ritirata, e questa si converti prestamente in fuga. Grido allora Chandos at Principe che la

giornata era vinta, e lo sprono a dar addosso alle genti capitanate dalire Giovanni, le quali, benchè più numerose di tutto l'esercito inglese, trovavansi alquanto sconfortate dalla precipitosa fuga de' compagni . Fece Giovanni il massimo sforzo a fine di riparare col valore agli effetti dell'imprudenza: e la sua divisione fu la sola che in quel giorno opponesse resistenza. Si scagliò con impeto il Principe di Galles sopra alcuni distaccamenti di cavalleria tedesca, disposta sul davanti dell'avversario, sotto gli ordini de Conti di Sallebruche, Nydo e Nosto: e ne segui fiera zuffa. Una delle parti era avvalorata dalla vicina prospettiva di tanta vittoria, e stimolata l'altra dall'onta di abbandonare il campo a nemici così inferiori di numero. Ma, caduti essendo nella pugna i tre condottieri alemanui in un col duca d'Aquitania, contestabile di Francia, quello stuolo di cavalleria cedè, lasciando esposto il Sovrano alla furia dell'inimico. Ogni momento gli si diradavano intorno le file . e perirono un dopo l'altro i baroni che si trovavano al suo fianco. Il figlio, appena di quattordici anni, riportò una ferita, mentre

combatteva da valoroso in difesa del padre s e l'istesso Monarea, oppresso dalla fatica e sopraffatto dal numero, sarebbe stato facilmente ucciso; ma ogni gentiluomo inglese, per la gloria di prenderlo vivo, lo rispormio nell' azione, ed esortandolo ad arrendersi, gli offerse lo scampo. Parecchi vi ebbero che, tentando di impadronirsi della sua persona, pagarono il fio della loro temerità. Egli gridava sempre : Dov' è il mio cugino , Principe di Galles? e pare che si arrendesse mal volontieri a qualunque altro di grado inferiore. Ma sentendo che il Principe era lontano dal campo, gettò a terra la manopola, e si diede nelle mani di Morbec , cavaliere d'Arras, che aveva dovuto abbandonar la patria per causa di un omicidio. Il suo figlio rimase prigioniero insieme con lui ».

«Il Principe di Galles, che si era dato a incalzare il nemico fuggitivo, trovando, al ritorno, il campo affatto ruoto, vi avea fatto algar una tenda, e si riposava dalle fatiche della giornata, domandando sempre qual era stata la sorte del Monarca francese. Inviò il Conte di Warwie perchè gliene portasse la nuova: o questo barone giunse fortunatamente in tempo di salvar la vita a Giovanni esposto a maggior pericolo di quello che fosse stato innanzi nel calor della mischia. Lo avean tolto a viva forza gli Inglesi a Morbec. Pretendevano i Guascani l'onore di ritenerlo prigioniero; e alcuni feroci soldati, piittostochè ceder la preda ai rivali, avean minacciato d'ucciderlo. Tenne Warwic a freno i due partiti, e, avvicinandosi al Re con gran dimostranze di rispetto; si offerse di condurlo al padiglione d'Eduardo ».

« Comincia qui il regio e veramente maraviglioso eroismo di Eduardo. Perciocchè le vittorie son cose volgari a confronto della moderazione ed unanità manifestata de un giovane principe di ventisette anni, non aucor raffreddato dalla furia della battaglia, et elevato dal più straordinario e insperato trionfo che avesse mai coronate le armi d'ogni altro conditiere. Egli andò incontro al Monarca prigioniero con tutti i contrassegni di riguardo e di simpatia, lo confortò nelle sue disavventure, gli comparti l'encomio dovuto al suo valore, ed attribuì la propria vittoria solamente alla cieca fortuna dell'armi, o alla Prowidenza sa

prema, che dirige ogni sforzo della fortezza e prudenza umana. Nè la condotta di Giovanni lo mostrò indegno di si gentit trattamento. Il suo basso stato presente non gli fece mai dimeuticare un istante d'esser un sovrano. Tocco più dalla generosità d'Eduardo che dal proprio infortunio, riconobbe che, mal grado la sna disfatta e cattività, n'era tuttavia intatto il decoro, e che, se ei cedè la vittoria, era questa almanco guadagnata da un Principe altamente valoroso ed umano ».

« Ordinò Eduardo che si apprestasse nel suo padiglione la mensa pel real prigioniero, e lo servi egli stesso, come se fosse stato uno del suo seguito. Stette dietro al Re sempre in piedi nel tempo della tavola, e, ricusando costantemente di porsi a sedere, dichiarò che, essendo egli un suddito, conosceva troppo ben la distanza che passava tra il suo grado e quello di maestà regia per prendersi una somigliante licenza. Tutte le pretensioni del padre alla Corona di Francia restarono allora sepolte nell' obblivione: ricevè Giovanni nella prigionia gli onori di re, che gli eran negati quand'era assiso in trono (ne fu rispettato

non il titolo, ma l'infortunio; e i prigionieri francesi, vinti da tanta elevatezza d'animo, piucche dall'ultima sconfitta, proruppero in l'orime d'ammiro, ione, turbati soltanto dal riflettere che una così schietta ed inalterata virtu in un inimico dovesse di fatto riuscir più pericolosa alla lor patria ».

« Ogni cavalier guascone ed inglese imità il magnanimo esempio del Principe. Furono i prigionieri trattati da per tutto con umanità, e rilasciati poco di poi, mediante il pagamento di moderato riscatto a favor di coloro nelle cui mani erano essi caduti. Si considerò l'estensione del patrimonio, e si ebbe il riguardo di lasciar loro tuttavia mezzi sufficienti al futuro adempimento del servizio militare in modo convenevole al grado e alla condizione. Eranò nondimeno sì numerosi i baroni prigionieri; che que' riscatti, aggiunti alle spoglie guadagnate in campo, bastarono ad arricchire, l'esercito del Principe, la cui gioia ed esultanza fu tanto più grande, quanto era lieve la perdita sofferta nella battaglia ».

« Il Principe di Galles condusse il suo prigioniero a Bourdeaux, e, non essendo munito

and the state of t

di forze così numerose da poter continuare i vantaggi, conchiuse colla Francia una tregua di due anni, divenuta eziandio necessaria sicuro trasporto del Monarco francese in Toghilterra . Approdò alla parte meridionale Londra, e gli andò incontro una gran folla di gente d'ogni ordine e stato. Era vestito Giovanni di regio paludamento, e sopra un cavallo bianco rignardevole per bellezza di forme e ricchezza di bardatura. Portato da un nero palafreno, gli stava allato il conquistatore nella più umil comparsa. Nel qual modo, assai più glorioso dell'insolente pompa di un romano trionfo, passò Eduardo per le vie di Londra, e presentò il Monarca di Francia al padre, che si recò ad incontrarlo; e lo accolse con l'istessa cortesia come se fosse stato un regnante vicino che avesse voluto fargli spontaneamente una visita d'amicizia. Se si consideri questo nobil contegno, non si può a meno di non conoscere i vantaggi delle massime cavalleresche, d'altronde fantastiche, le quali davano agli uomini di que' tempi grossolani una certa preminenza eziandio su quelli di età, o di nazioni più culte ».

Eduardo aveva lasciato la regina Filippa sua moglie, figlia del Conte di Hainanlt, a reggente d'Inghilterra; essa ebbe la buona fortuna di sconfigger gli Scozzesi, i quali avevano assalito il Regno tosto dopo la baltaglia di Crecy. Davide, lor re, che tratto aveva Eduardo Baliol giù dal trono, non riusci ad effettuare la sua fuga dal campo: e di tal guisa du e teste coronale si trovarono prigioniere a Londra nel tempo istesso.

« Il Monarea di Scozia era stato undici anni in balta di Eduardo, la cni buona fortuna avea condotto ad un tempo prigionieri nella sua capitale i due potentati vicini co quali trovavasi in guerra. Ma vedendo esso che la conquista della Scozia non era in verun conto avanzata per la cattività del Sovrano, e che il governo in mano di Roberto Stuart, suo nipote ed erede, potea tuttavia difendersi, consenti a rimettere in libeta Davide Bruce col riscatto di 100,000 marchi sterlini: e questo Principe consegnò i figli de' suoi primarii barroni come ostaggi pel pagamento ».

« Intanto la prigionia di Giovanni, aggiunta ai precedenti disordini del Governo francese,

aveva prodotto in quella contrada una quasi total dissoluzione dell'autorità civile, e fatto nascere i più orribili e distruttivi scompigli che maj si provassero in qualunque etade, o nazione. Il Delfino, allora di circa diciott' anni, assunse naturalmente la podestà regia nel tempo della prigionia del padre. Ma benchè fosse, anco in sì fresca età, dotato di capacità somma, non avea però nè esperienza, nè autovità bastevole a difendere uno Stato assalito da una Potenza straniera e scosso nel tempo medesimo da interne fazioni. Col fine d'ottener sussidii congregò gli Stati del Regno. E quest' Assemblea, in vece di sostenere il Governo, presa ella stessa da spirito di vertigine, afferrò quell'opportunità per domandar qualche limitazione del poter principesco ed insieme il gastigo delle prevaricazioni passate e la liberazione del Re di Navarra. Marcel. primo console de'inercatanti e primo magistrato di Parigi, si pose alla testa della tumultuante marmaglia, e colla veemenza e temerità del carattere la trasse a commettere i più gravi oltraggi contro l'autorità regia .. Ritennero costoro il Delfino in una specie di prigionia, e

trucidarono in sua presenza Roberto di Clermont e Giovanni di Conflans, marescialli di Francia, minacciando un'egual sorte agli altri ministri . E quando Carlo , che era in necessità di temporeggiare e dissimulare, scampò dalle loro mani, gli dichiararon la guerra, e imalberarono alla scoperta lo stendardo della ribellione. Le altre città del reame, a imitazione della metropoli , scossero l'antorità del Delfino, e, prese elle stesse le redini del governo, sparsero il disordine in ogni provincia. I baroni, inclinati per se medesimi ad aderire alla Corona, e naturalmente disposti a opporsi a que' tumulti, avean perduto ogni preponderanza, e, accusati di codardia per la vil diserzione dal proprio monarca nella battaglia di Poitiers, eran tenuti in un general dispregio dalle classi inferiori. Le truppe, che per mancanza di soldo non osservavan più alcuna disciplina, non ebbero più riguardo agli uffiziali, e, cercando i mezzi di sussistenza nel saccheggio e nel ladroneccio, associarono a sè i dissoluti, de' quali abbondava quel secolo, e formaron numerose masnade, infeste ad ogni parte del Regno. Disertarono l'aperta

campagna, arsero, o spogliarono i villaggi, e, togliendo qualunque mezzo di comunicazione e di sussistenza, ridussero anche gli abitanti delle città murate alla massima penuria. L contadini, già oppressi, e lasciati poi senz appoggio dai proprii signori, furon messi in disperazione dalla presente miseria, e, sollevatisi da per tutto, portarono all'ultimo eccesso i disordini occasionati dalla sedizione de'cittadini e de' soldati dispersi . I gentiluomini, abborriti per la lor tirannia, si trovarono per ogni dove esposti alla violenza del furor popolesco, e, in vece di trovar la considerazione dovuta alla passata dignità , non divenner che maggiormente l'oggetto de più forsennati insulti degli ammutinati coloni. Si andò alla caccia di cotestoro come d'animali selvaggi, e senza pietà si misero a morte. Ne furono distrutti dalle fiamme e smantellati i castelli ; le mogli e le figlie prima rapite e poi, trucidate. E portarono la barbarie tant oltre da impalare alcuni gentiluomini, e arrostirli vivi a lento fuoco. Novemila di quegli sciagurati penetrarono in Meaux , dov' erasi rifugiata la sposa del Delfino con più di 300 dame : e quest' inerme stuolo paventava a ragione il più bratal trattamento e le crudeltà più atroci. Ma il
Captal de Buche ( tuttochè al servizio di
Eduardo), mosso da generosità e dalla galanteria di vero cavaliere, volò in loro soccorso, e
fugò i contadini, facendone scempio. In altre
guerre civili le fazioni opposte, cadendo sotto
il governo de' varii lor capi, soglion sempre
mantenere alcun vestigio di regola e d'ordine;
ma quivi parea rinnovato lo stato selvaggio
della natura. Ognuno era lasciato libero di se
medesimo e independente da' compagni. E il
molto popolo della regione, frutto dell' antecedente sistema della società civile, non fece che
accrescer gli orrori e la confusion della scena ».

« In mezzo a questi disordini il Re di Navarra fuggi di prigione, e offerse a' furiosi malcontenti un capo pericoluso. Ma la si conosciuta abilità di questo Principe lo portava soltanto a mal fare e ad accrescere la pubblica frenesia. Gli mancava la fermezza e prudenza necessaria per far servire i raggiri all' aubizione, e ridurre a un partito regolare i suoi nuncerosi aderenti. Fece rivivere le alquanto invecchiate sue pretensioni alla Corona di Fran-

cia. Ma mentre tentava di portarle avanti, confidava pienamente nell'alleanza d' Eduardo, che avea tutto l'interesse di contrariarle, e, come pubblico e inveterato nemico del Regno, non facea che renderne più odiosa la causa coll'amicizia che apparentemente gli dimostrava. E in ogni operazione si diportò più come capo di banditi, che uno il quale aspirasse a presedere a un governo regolare, e fosse dalla propria condizione impegnato a cercare il ristabilimento dell'ordine nella comunità ».

« Gli occhi de' Francesi, che bramavano di veder ridonare la pace all' inselice e desolata lor patria, si rivolsero al Dessino. Il qual giovane Principe, comechè non distinto da pregi guerreschi, avea però tanto ingegno e prudenza, che acquistava tuttodi reputazione sopra i nemici. Marcel, il riottoso primo console dei mercatanti a Parigi, venne ucciso nell'atto che tentava di consegnar la città al Re di Navarra e agl' Inglesi: e. la metropoli rientro tossonel proprio dovere. Le più numerose masuade de' rivoltati contadini suron disperse ed esterminate. A. un'egual sorte soggiacquero alcuni stuoli di ladroni militari. E sebben vi

restassero tuttavia molti gravi disordini, cominciò nondimeno la Francia a prendere a poco a poco l'aspetto di un regolar governo civile, e a pensare alla propria difesa e sienrezza ».

« Mentre gli affari del Deluno trovavansi in iscompiglio, parea che avesse Eduardo l'occasion favorevole per continuar le conquiste; Ma oltre all'esser vincolato dalla tregna, cosicchè non poteva assister se non occultamente il partito di Navarra, lo stato delle finanze e della potenza militare inglese rendeva in quei tempi il reame incapace di qualunque sforzo regolare e continuato, e lo obbligava a far prova della sua forza a lunghi intervalli, per cui rimanea compnemente sconcertato alla fine ogni disegno. In una congiuntura così lusinghevole si occupò Eduardo principalmente in trattative col prigioniero: ed ebbe Giovanni la debolezza di sottoscriver tali condizioni di pace, che, quando si fosse effettuata, ne avrebbe smembrati e rovinati onninamente i dominii . Consenti di restituir le provincie già possedute da Arrigo II e dai due figli, onde fosser per sempre aggregate all' Inghilterra senz' obbligo alcuno d' omaggio, o di fedeltà per parte del monarca britannico. Ma il Delfino e gli Stati di Francia rigettarono un simile accordo, tanto disonorevole e pervicioso al reame: dimodochè Eduardo allo spirar della tregua, avendo co' sussidii e col risparmio cumulato molto danaro, si dispose a invader di nuovo la Francia ».

" L' alta autorità e rinomanza d' Eduardo e del Principe di Galles, i gloriosi trionfi delle prime loro imprese e la certa veduta del saccheggio delle provincie della Francia, mancanti di difesa, fecer presto raccogliere tutta la militar potenza dell'Inghilterra; e gli stessi incentivi richiamarono ai vessilli di Eduardo ogni ardimentoso venturiere delle diverse regioni d'Europa . Passò a Calais , dove ragunò un esercito di quasi centomila combattenti: forza a cui non poteva il Delfino presumere di far fronte in aperta campagna. Si apparecchiò questi nondimanco ad eludere un colpo al quale non potea resistere. Pose in buono stato ogni città riguardevole, ordinò che si provvedessero di magazzini e di viveri, distribuì convenienti presidii in ciascuna piazza,

assicuro nelle città fortificate ogni cosa di valore, e scelse per suo posto Parigi, coll'idea di lasciar che l'inimico sfogasse la sua furia nell'aperta campagna ».

« Attento Eduardo a tal piano di difesa, si trovò obbligato a trasportar seco seimila carri carichi delle necessarie munizioni per la sussistenza dell' esercito. Dopo aver dato il guasto alla provincia di Piccardia, s'inoltrò nella Sciampagna, e, preso da forte desiderio di essere incoronato re di Francia a Reims (il luogo dove si soleva fare una tal cerimonia), si pose a campo davanti a quella città, e l'assaltò, benchè senza frutto, per lo spazio di sette settimane. Fu dessa valorosamente difesa dagli abitanti, animati dall' esortazioni dell'arcivescovo, Giovanni di Craou, sinattantochè la stagione avanzata ( perciocchè siffatta spedizione fu intrapresa al cominciar dell'inverno) costrinse il Re a levarne l'assedio. Desolò intante colle incursioni la provincia di Sciampagna, e di là condusse con egual disegno l'esercito in Borgogna. Prese e saccheggiò Tonnerre, Gaillon e Avalon ed altre piccole piazze . Ma volendo il Duca di Borgogna preservar

la propria contrada da ulteriori depredazioni, consenti di pagar la somma di 100,000 nobili. Prese allora Eduardo la via del Nivernese, che si salvò per un eguale accomodamento. Devastò la Bria e'l Gatinese, e dopo un lungo cammino, assai rovinoso per la Francia e in certa maniera per le sue genti medesime, comparve davanti alle porte di Parigi, e', accampatosi a Bourg-la-Reine, distese l'esercito a Long-jumeau , Mont-Rouge e Vaugirard . Cercò di provocare il Delfino ad arrischiare una battaglia con mandargli una disfida; ma non potè indurre quel savio Principe a cangiar piano di operazioni . La numerosa guarnigione mettea Parigi al sicuro dal pericolo di un assalto, e i suoi ben provveduti magazzini da quello di un blocco . E perchè l'istesso Eduardo non potes mantener l'esercito in un paese desolato da nemici stranieri e domestici, ed esausto altresì per la precauzione del Delfine, dovette rimuovere gli alloggiamenti, e spander le schiere nelle provincie del Manese, della Beauce e del Chartrain , le quali furono abbandonate alla furia de loro devastatori . Altro riposo non ebbe la Francia che nella festa

di Pasqua, mentre il Re d'Inghilterra sospese il corso agli estermini. Perciocchè la religione può talvolta frenar negli uomini quella rabbia che non suol esser mitigata nè dall'umanità, nè dalla giustizia ».

« Mentre si guerreggiava in questa rovinosa maniera, le trattative di pace non furon mai interrotte. Ma siccome Eduardo insisteva sempre sulla piena esecuzione dell'accordo stipulato a Londra col prigioniero, e risolutamente rigettato dal Delfino, così non appariva alcuna verisimiglianza d'aggiustamento. Il Conte ( allora duca ) di Lancaster ( stantechè un simil titolo fu introdotto in Inghilterra sotto questo Re) procurò di addolcire il rigore di quelle condizioni, e por fine alle ostilità con altre più eque e ragionevoli. Rappresentò vivamente a Eduardo, che, mal grado le sue grandi e sorprendenti vittorie, l'oggetto della gnerra (se tale dovea reputarsi l'acquisto della Corona di Francia) non si era punto ravvicinato dopo il cominciamento di essa, se pur non erasi maggiormente allontanato per quegl' istessi, trionfi e vantaggi che sembrava dovessero a quello condurre; che la sua pretendenza alla successione non gli avea procurato da prima verun partigiano nel Regno; e la continuazione di quelle micidiali ostilità aveva riunito ogni Francese nel più implacabile sdegno contro di lui; che, quantunque nel Governo di Francia si fosse introdotta una fazione intestina, ella diminuiva però ad ogni momento, e nessun partito, anche nel massimo calore della contesa (allorchè la sommissione a un nemico estranco suol d'ordinario apparir preseribile al dominio dei concittadini); aveva aderito alle pretensioni del Re d'Inghilterra; che l'istesso Re di Navarra, il solo confederato degl' Inglesi, in vece di essere un sincero amico, era il più pericoloso rivale di Eduardo, e nell'opinione de' suoi partigiani pareva che avesse un maggior titolo alla Corona di Francia; che quand' anco il prolungamento della guerra potesse arricchire i soldati inglesi, ella era non pertanto rovinosa all' istesso Re, che aveva tutto il peso dell'armamento senza ricavarne alcun solido e durevole vantaggio; che se i disordini della Francia continuavano, si sarebbe presto ridotta a tanta desolazione, dà non somministrar più veruna spoglia ai predatori;

che qualora si sosse riordinata in più fermo governo, potea rivoltare in favor suo la sorte dell'armi, e ributtar con forza e vantaggi superiori i già vittoriosi nemici : che il Delfino . anche nel tempo de' maggiori infortunii, si era condotto con tanta prudenza da impedir aglinglesi di acquistare un palmo di terra nel Reguo; che era meglio pel Re di accettar colla pace quello che aveva indarno tentato di guadaguar colle ostifità, le quafi, benchè sino allor fortunate, aveau cagionato un sommo dispendio, e poteau diventare assai pericolose; e che, dopo di essersi Eduardo procacciata si vasta gloria coll' armi, la lode della moderazione era il solo onore cui potesse aspirare: onore tanto più grande, quantoche era durevole, e, congiunto a quello della prudenza, poteva essere accompagnato da vantaggi più positivi » .

a Le quali ragioni indussero. Eduardo ad accettar termini di pace, più moderati; ed è probabile che, per palliare un tal cambiamento di risoluzione. lo ascrivesse a un, voto de lui fatto in tura fiera tempesta, che sorprese è esercito per via, e che gl'istorici antichi rap-

presentano come la causa di questo improvviso accomodamento. I commissarii britannici e francesi tennero per alquanti giocui le lor conferenze a Britigni nel paese Chartrain : dopo di che fu all'ultimo conchiusa la pace colle seguenti condizioni. Si convenne che il re Giovanni sarebbe rimesso in libertà, e pagherebbe in più rate; a titolo di riscatto, tre milioni di sendi'd'oro, che fanno circa 1,500,000 lire sterline odierne; che Eduardo abbandonerebbe per sempre ogni pretensione alla Corona di Francia e alle provincie di Normandia, del Manese, della Turrena e dell'Augiò, possedute da' suoi antenati, e in quel cambio riceverebbe il Poitou, la Saintonge, l'Agenese, il Perigord, il Limosino, il Quercy, l' Angomese ed altri distretti di quelle parti, unitamente a Calais, Guisnes, Montreuil e la contea di Ponthieu dall'altro lato della Francia; che sarebbe la Corona d'Inghilterra investita della piena sovranilà di siffatte provincie, non che della Guienna, sulle quali rinunzierebbe la Francia a ogni diritto di giurisdizione feudale, d'omaggio, o d'appello; che sarebbe il Re di Navarra reintegrato in tutte le onerificenze e possessioni; che Eduardo si scioglierebbe dalla lega co' Fiamminghi, e Giovanni da' suoi vincoli cogli Scozzesi; che le controversie concernenti la successione di Brettagna, tra le famiglie di Blois e Monforte, sarebber decise da arbitri, nominati dai due Monarchi; che, se i competitori ricusassero di sottomettersi al giudizio, non sarebbe più cotal disputa un fondamento di guerra fra i due reami; e che si manderebbero in Inghilterra quaranta statichi di comune approvazione per sicurtà dell' adempinento de' patti ».

« In sequela di questo concordato, il Monarca di Francia fu trasferito a Calais, dove andò poco appresso anche Eduardo: e quivi due Principi ratificarono solennemente la convenzione. Giovanni, accompagnato dal Re d'Inghilterra per un miglio di cammino, si diresse a Boulogne: e i due sovrani si separarono con molte e probabilmente cordiali e sincere proteste di mutua benevolenza ed amicia: Il buon carattere di Giovanni lo rende gratistimo al generoso trattamento ricevuto in Inghilterra, e gli fece dimenticare la superiorità su di esso ottenuta dal suo rivale. Convenzioni di tanto

momento sono state di rado fedelmente osservate, come su quella, dalle due parti. Poteva appena Eduardo nutrir sin da principio qualche speranza di acquistar la Corona di Francia; ma, col rimetter Giovanni in libertà e far la pace in una congiuntura si favorevole alle armi dell' Inghilterra, aveva apertamente rinunziato ad ogni pretensione di tal genere, e venduto ad altissimo prezzo quel suo diritto chimerico; senz'altro interesse che quello di conservar gli acquisti da lui fatti con prudenza e fortuna cosi singolari . D'altra parte, henche severi e rigorosi ne fossero i termini , era Giovanni dotato di tal fedeltà ed onoratezza che ad ogni costo voleva eseguirli, e porre in opra ogni espediente a soddisfazione d'un Monarca il quale era stato per verità il suo maggior nemico politico, ma lo avea personalmente trattato con umanità e riguardo particolare. Ad onta però dei suoi sforzi, occorsero per l'effettuazione del suo preponimento, non poche difficoltà, e massimamente per la grant repugnanza di molti vassalli e città della Guienna a sottomettersi alla dominazione inglese : dimodoche Gioranni, per comporre sissatte diffe-

renze, prese la risoluzione di recarsi egli medesimo in Inghilterra. Cercò il suo Consiglio di dissuaderlo da quel temerario disegno; e probabilmente avrebbe avuto piacere di vedergli adoprar più cavilli a fine di eluder l'adempimento di un accordo così svantaggioso; Ma replicò Giovanni che, quantunque la buona fede si trovasse shandita dal resto della Terra, ella dovea sempre albergare nel petto dei principi. Vorreblero alcuni Storici diminnire il merito di quell'onorevol contegno con rappresentar Giovanni invaghito di una dama inglese, alla quale si compiacesse di far, sotto simil pretesto, una visita; ma, olirechè un tal sospetto non è fondato su alcuna autorità, sembra altresì inverisimile a riflesso dell' età avanzata di quel Principe, che aveva allora cinquantasei anni . Prese alloggio nel palazzo di · Savoia, già da lui abitato in tempo della prigionia, e dove poco dopo si ammalò, e venne a morte. Non vi è cosa che più fortemente dimostri il gran dominio della fortuna su gli uomini, quanto i disastri che perseguitarono nn Monarca di bontà , valore ed onoratezza

così eminenti: disastri che si tirò addosso unicamente per qualche leggiera imprudenza, che in altre circostanze non sarebbe stata d' alcun rilievo » .

Dopo la pace di Bretigni, il favore di che Eduardo godea presso il popolo andò declinando. Ciò specialmente avvenne per lo stravagante amore che ei portava ad Alicia Perrers , giovane bella e piena d'ingegno , il cui ascendente sopra del Re avea cagionato uno scontento si generale, che divenne il soggetto di una laguanza del Parlamento. Frattanto il Principe di Galles venne a morte, lasciando di sè la più generosa memoria : adorno d'ogni eminente virtù, questo Principe era fatto per dar lustro a qualunque più nobil periodo dell'istoria antica, o della moderna. Il Re non. sopravvisse lungamente al tristo destino del figlio . Egli morì a Richmond nel Surry , l'anno 65.º della sua età e 51.º del suo regno; uno de più lunghi e più gloriosi regni di cui gli Annali inglesi faccian ricordo.

« Rivolgone gl' Inglesi appassionatamente gli occhi all' Istoria di Eduardo III . La

superiorità che incominciarono allora ad acquistar sulla Francia, loro rivale e supposta nazionale neinica, li porta con gran compiacenza a riguardare questo periodo, e coonesta ogni passo fatto da Eduardo a tal fine. Ma il governo domestico di questo Principe è realmente più ammirabile che i suoi trionfi stranieri : e per la prudenza e l'energia della sua amministrazione, godette l'Inghilterra un'interna pace e tranquillità più lunga di quel che avesse mai goduto negli antecedenti periodi, o sperimentasse per molti secoli successivi. Si guadagnò Eduardo l'affezione de' Grandi, non ostante che ne reprimesse la licenza. Fece sentir loro il proprio potere, senzachè ardissero, o facesser mostra di mormorarne. Le maniere affabili ed obbliganti. e la munificenza e magnanimità d' Eduardo. loro fecero piegar volentieri la fronte al suo dominio; il suo valore e la sua condotta li rendè fortunati nella più parte delle imprese; e i loro spiriti irrequieti , diretti contro un pubblico inimico, non ebber campo di cagionar quei disturbi ai quali eran tanto per natura proclivi, e pareva che gli autorizzasse pur anco la forma

174 del governo. Fu questo il principal benefizio. che resultò dalle vittorie e conquiste di Eduardo. Le sue guerre esterne non surono, per altri riguardi , nè fondate sulla giustizia , nò dirette ad alcun salutevole oggetto. Il suo tentativo contra il Sovrano di Scozia, pupillo e. suo cognato, non che la riprodotta pretensione dell' avo alla superiorità su quel reame, furono irragionevoli e illiberali; e per la splendida prospettiva delle conquiste sulla Francia si lascio troppo facilmente distornar da un acquisto di probabil riuscita, che conseguentemente sarebbe stato alla patria ed a' successori di un' utilità permanente. I suoi trionfi sulla Francia, benchè principalmente dovuti. a' suoi cospicui talenti, erano inaspettati; e. nondimeno si vide che, per l'istessa natura delle cose e non per alcun accidente inopinato, non gli procacciarono alcun solido vantaggio. Ma la gloria di un conquistatore è così abbagliatrice pel volgo, e tanta è l'animosità delle nazioni, che non si cura punto il desolamento di una si bella parte d'Europa, qual è la Francia. e mai non si riguarda come una taccia nel carattere, o nella condotta di questo Principe. E per verità, veduta l'infelice condizione della natura umana, avverrà comunemente che un monarca di genio, com'era Eduardo, il quale per lo più trova facile ogni cosa nel reggimento domestico, si rivolga alle imprese militari, dove solamente incontra opposizione, e può a suo senno far mostra della propria capacità ed industria ».

« Nota un elegante Istorico che i conquistatori, benchè per lo più peste dell'uman genere, diventarono sovente in que' tempi feudali i più indulgenti fra i monarchi. Avevano essi il massimo bisogno di trar sussidii dalla nazione, e, non potendo costringerla colla forza a sottomettersi alle tasse necessarie, eran obbligati a compensarla in qualche maniera con, leggi eque e concessioni popolari. La qual osservazione è in certo modo, benchè impersettamente, giustificata dalla condotta di Eduardo III. Egli non fece alcun passo importante senza consultare il Parlamento e ottenerne l'approvazione, che soleva in seguito allegare come una ragione per esserne sostenuto nelle : sue disposizioni . Nulladimeno quell' Assemblea si sollevò nel suo regno alla massima reputazione, e acquistò un' autorità più regolare che in qualsivoglia tempo anteriore; ed anche la Camera de Comuni, che ne turbolenti e faziosi periodi era naturalmente oppressa dal maggior potere della Corona e de' baroni, cominciò a comparire di qualche peso nella Costituzione. Negli ultimi anni di Eduardo i ministri del Re furono accusati in Parlamento, e massime lord Mortimer, cadnto vittima dell'antorità dei Comuni, i quali obbligarono altresi colle loro rimostranze il Monarca a shandir la sna Bella. Si faceva pur anco qualche attenzione alla nomina de' loro membri : e soprattutto i giuristi, ch' erano allora persone di carattere alquanto inferiore, vennero esclusi affatto dalla Camera per varii Parlamenti ».

· I mali che afflissero il regno del suo successore, più vivamente fecero sentire alla nazione i pregi del Monarca ch' essa aveva perduto.

Riccardo II, figlio del Principe Nero, succedè al trono dell'avo in età di 11 anni. Quantunque scelto si fosse un Consiglio per auministrare i pubblici affari durante la minorità del Re, pure il governo del Regno fu segretamente diretto da' suoi tre zii: i Duchi di Lancaster, di York e di Glocester; specialmente dal primo, che in realtà era il reggente.

Continuato erasi a guerreggiare tra la Francia e l'Inghilterra dopo la morte di Eduardo III, ma in così languida guisa che non ad altro serviva la guerra fuorchè a mandare in rovina le finanze dei due reami. Pel bisogno di far fronte alle spese di questi inutili armamenti, il Governo inglese reputò necessasario di imporre una capitolazione di tre groat, (monela che val quattro soldi ) per ogni individuo oltrepassante i quindici anni di età . L'ingiustizia di una tassa a cui tutti i poveri, eccetto i mendicanti, erano obbligati a contribuire equalmente che i ricchi , venne universalmente sentita, mentre più grave si rendeva per la rigorosa maniera in eni veniva riscossa. Il disgusto del popolo, di tal guisa eccitato, ben tosto prese fiamma per l'accidente che segue. Gli esuttori dell'imposta andarono alla bottega di un fabbro, nel villaggio di Essex, e chiesero il pagamento per la figlia dell'operaio. Il fabbro affermò ch' ella nou era giunta all' età assegnata dallo Statuto. Uno de gabelcontrario; ma il padre, sdegnato, ruppe il cranio al ribaldo col martello che in mano deneva: Gli astanti applaudirono al fatto, ed esclamando esser tempo che il popolo pigliase arendetta de suoi tiranni, immantinente corse alle
armi. L'incendio di subito si sparse in questa
e nelle vicine contee: e la plebe, capitanata
dai più audaci ed iniqui capi, che assunsero
i finti nomi di Wat. Tyler, Tack. Straw ed
Hob Carter, commise le più oltraggiose violenze sopra quanti nobili e gentiluomini cadessorto fa le sue unani.

In ultimo, circa cente uomini del basso popolo, si radunarono a Blackheat, e. di là si
avviarono a Londra, dove continuarono i cattivi lor trattamenti. Il Re., passando per Smithfield, con picciol seguito di guardie, incontrò
Wat Tyler alla testa di un grosso corpo di sollevati, ed entrò in conferenza con lui. Tyler, ordinato ascado sai suoi compagni di ritirarsi finchè lor desse il segnale, si avventurò
in mezzo del corteggio reale, dove si condusse in sì tracotante maniera, che Walworth,



Il padre ruppe il cranio al nobaldo col martello che in mano teneva.

Doubly Goog



honfalonière di Londra, non potendo sostenerne l'insolenza, gli diede un colpo sì forte che lo stramazzò a terra, ed in un attimo fu spacciato dal rimanente della comitiva reale. Gli ammutinati a vedendo caduto il lor condottiero, si apparecchiarono a vendicarlo: ed il Re, con tutto il suo corteggio, sarebbe probabilmente perito, senza una straordinaria prontezza di spirito che Riccardo mostrò ia quell' occasione. Accostandosi alla moltitudine turibonda, con affabile ed imperterrito contegno egli chiese qual fosse la cagione della loro sommossa . Sei tu sdegnato , o mio buon popolo, egli soggiunse, perchè hai perduto il tuo capo? Io, il tuo Re, io voglio essere anche il tuo condottiero : La plebe, atterrita dalla sua presenza, senza riflettere ad altro, lo segui ne campi ; ed essendosi frattanto segretamente fatto venire un corpo di veterani bene in armi, i sollevati pacificamente si separarono, chè fu concessa loro una Carta per raddrizzare i loro torti, la quale Carta però subito appresso, venne annullata dal Par-

Se Riccardo fosse stato un' principe detate

veramente di senno , egli avrebbe allora potuto stabilire sopra salda base la tranquillità de' suoi Stati; ma da indegni favoriti ei governar si lasciava, e particolarmente da Roberto Vere, conte di Oxford, ch' egli creò marchese di Dublino e duca d'Irlanda. Questa abbietta condiscendenza del Re partori ben presto una animosità tra il mignone e le sue creature da un lato, ed i principi del sangue e la primaria Nobiltà dall' altro, e condusse una contiana scena di discordie tra il Re ed il suo popolo, discordie che non finirono che coll'esiglio del Duca. Michele della Pole, figlio di un ricco mercatante, avea pure acquistato in altissimo grado l'amistà di Riccardo, il quale lo fece cancelliere del Regue I Il Duca di Giocester, scorgendo i mali a cui dava origine l'impolitica condotta del suo nipote; formò un partito contro di lui ; ma Riccardo ordino che il Duca fosse arrestato e trasferito a Calais, dove segretamente morì soffocato co' guanciali da' custodi della prigione.

Riccardo era in procinto di divenire più dispotico che non fosse mai stato alcun re d'Inghilterra, quando ronne a perdere la corona

e la vita per una repentina catastrofe. Giovanni di Gaunt, Duca di Lancaster, aveva un figlio nominato Enrico, il quale, essendo venuto a contrasto col Duca di Norfolk, era stato bandito dal Regno, egualmente che il suo competitore. Ritornato dall' esiglio, col pretesto di ricoverare il suo ducale retaggio, egli suscitò una ribellione contro il Re, mal veduto dal popolo. Riccardo, il quale si troyava allora in Irlanda dove era scoppiata una sollevazione, affrettossi a tornare in Inghilterra: ma le sue truppe ricusarono di combattere, e, abbandonandolo in generale i suoi sudditi, cadde prigioniero con non più di venti seguaci. Condotto a Londra, venne deposto dal regno in pieno Parlamento dietro la formale accusa di tirannide e di cattiva condotta. Il nuovo Duca di Lancaster fu acclamato re. col nome di Enrico IV. Quanto a Riccardo, lungo tempo prevalse l'opinione che il cavaliere Piers Exton ed altri delle sue guardie gli piombassero addosso nel castello di Pontefraet, dove era confinato, e lo spacciassero a colpi di alabarda. Ma è più probabile ch' egli sia morto di same in prigione nel-St. della G. B. T. III.

l'anno 34.º della sua età e 23.º del suo regno senza lasciar prole nè legittima, nè illegittima.

« Tutti gli scrittori che ci hanno tramandata l'istoria di Riccardo vissero sotto il regno dei Principi' di Lancaster: e la sincerità esige che non si presti piena fede ai rimproveri dei quali hanno sparso la sua memoria. Ma con tutta l'indulgenza possibile apparirà sempre ch'ei fu un principe debole e disadatto al governo, meno per difetto di spirito naturale e di capacità, che di solido giudizio e buona educazione . Fu di carattere impetuoso, prodigo nello spendere, trasportato per la vana comparsa e magnificenza, devoto ai favoriti e dedito al piacere : passioni tutte le più incompatibili con una savia economia, e perciò pericolose in un limitato governo misto. Se avesse avuto l'arte di conciliarsi , o meglio ancora di tener in soggezione i magnati, avrebbe potuto evitar le disavventore del suo Regno, e portar mosto più avanti le oppressioni sul popolo ( se d'alcuna realmente fu reo ), senzache osassé di ribellarsi, e neppur mormorare contro di lui. Ma quando per la sua mancanza di prudenza ed energia furono tentati i Grandi a resistere alla sua autorità, e ad eseguire a suo danno le più violente imprese ; si senti naturalmente portato a cercar l'opportunità della rappresaglia; fu trascurata la giustizia, sacrificata la vita de' primarii patrizii: e simili enormità paiono cagionate meno da premeditato disegno di ristabilir la potenza arbitraria, che dall'insolenza della vittoria e dalla necessità derivante dalla situazion del Monarca. Ed in vero i costumi del secolo furono la principale origine di siffatta violenza. Le leggi, debolmente eseguite in tempi tranquilli, perdevano tutta l'autorità nelle pubbliche agitazioni . I due partiti erano egualmente colpevoli; o', se può assegnarsi qualche differenza, ella sarà che l'autorità della Corona, come la più legittima, era comunemente, allorchè prevaleva, sospinta ad eccessi ineno disperati che quelli dell'aristocrazia »

Religione e Cose ecclesiastiche . A . D . S .

1216-1399 .

L potere del Papa e della Chiesa non fu mai sì grande in Inghilterra come ne'secoli di cui parliamo : ed in lagrimevole oppressione languiva l' Isola in quell' età superstiziosa : Sussiste una lettera di lagnanze scritta al Papa dal Re, dai Prelati e dai Baroni d' Inghilterra, nel 1246. In questa lettera si querelano essi che il Papa, non soddisfatto dell'annuo pagamento pel soldo di San Pietro, riscuota dal Clero grandi contribuzioni, senza il consentimento del Re, e contro le costumanze, i diritti e le franchigie del Regno d' Inghilterra; che i patroni delle chiese non possano presentare persone idonee a riempire i beneficii vacanti, perchè il Papa generalmente gli conferiva ad Italiani che non intendevano la lingua inglese, e portavano fuori del Regno il danaro che proveniva da que' beneficii ; che

egli opprima le chiese coll'esigere pensioni da esse; che nelle chiese, occupate da Italiani, non si facciano limosine, nè si eserciti l'ospitalità; e che la cura delle anime e gl'interessi della vera religione sieno totalmente avuti in non cale. Al che essi aggiungevano altre doglianze di oppressioni non meno incomportabili . Sua Santità , a quanto essi dicono, conferiva le più alte dignità della Chiesa di suo proprio potere ed a suo piacimento, costringendo gli arcivescovi ed altri dignitarii a pagare esorbitanti somme per le prelazioni loro. Egli evocava tutte le cause di qualche importanza a Roma, e teneva le parti in lunga aspettazione, con grave lor dispendio, prima di proferir sentenza; ed una gran quantità di danaro passava ogni anno a Roma per indulgenze, perdoni e dispense

L'avarizia e la tirannia della Corte di Roma eccitò un disgusto così universale nel secolo XIV, che un audace attacco contro l'autorità di quella Corte riuscì in parte per la prima volta. Raccogliesi dai più sinceri Storici di que, tempi, che il dottore Giovanni Wickliffe, prete

secolare, educato in Oxford, incominció, nel regno di Eduardo III., a spargiera le dottrine della riforma con discorsi, sermoni e scritture, e trovo molti discepoli in tutte le classi. Egli era uomo riputato per dottrina e pietà, e fa il primo in Europa che pubblicamente chiamasse in questione quelle dottrine che per tanti secoli si erano riguardate come infallibili . Le massime di Wickliffe , essendo a un dipresso le medesime che vennero poscia propagate dai riformatori del secolo XVI, posero in grande sbigottimento il Clero: ed il Papa spiceò una Bolla per farlo arrestare. Courtenay, vescovo di Londra , lo citò avanti il suo tribunale ; ma il riformatore si era già futto de' potenti protettori ; che lo schermivano dal pericolo : Il Duca di Lancaster e lord Percy, che avevano spalleggiato i principii di Wickliffe, non. si fecero serupolo di comparire apertamente insieme con lui al cospetto del tribunale per dargli franchezza a sostenere il processo: Essi anzi pretesero che Wickliffe sedesse in presenza del Vescovo, intanto che si mettevano ad esame le sue dottrine: Courtenay esclamo esser questo un insulto. I cittadini di Londra, repu-

tando che si facesse oltraggio al loro prelato, assalirono il Duca ed il suo compagno, che con qualche difficoltà fuggirono dalle lor mani. Il Duca continuò a proteggere Wickliffe, darante la minorità di Riccardo; e le massime del riformatore si propagarono sì fattamente, che, quando il Papa mandò in Oxford una nuova Bolla contro le dottrine da costni promulgate, l'Università deliberò qualche tempo se ricever dovesse la Bolla, nè piglió alcuna vigorosa determinazione ad effettuare i comandamenti del Pontefice. E per fino il popolo minuto di Londra fu tratto in ultimo a sentire favorevolmente di lui. Quando egli fu citato avanti un sinodo a Lambeth, la plebe sforzò l'ingresso nell'assemblea, e sconcerto talmente i prelati, che lo congedarono senza alcuna censura nlteriore .

Wickliffe morì di paralisia nel suo rettorato di Lutterworth, nella contea di Leicester. Il Clero, sdegnato ch'egli avesse scansato la sua vendetta, prese cura di rappresentarne l'ultima malattia come un visibile giudizio del Ciclo per le molte eresie ed empietà di eni era infetto. I suoi proseliti non pertento continuarono a

crescere in Inghilterra, e vennero distinti col nome di Wickliffiti, o Lollardi. I suoi principii furono portati in Boemia da alcuni giovani di quel paese, che studiavano in Oxford. Governo e Leggi, A. D. S.

1216-1399 .

EL lungo regno di Enrico III le contese che insorsero tra il Re ed i Nobili avvolsero l' Inghilterra nello scompiglio. Il popolo, noudimeno, ottenne la conferma della Gran Carta colla giunta di nuovi privilegii. Ma la libertà de' sudditi molto più avanzò nel regno di Ednardo I, principe il quale per le numerose e gindiziose sue leggi ottenne il soprannome di Giustiniano inglese. Nel corso de primi tredici anni del suo regno, le leggi inglesi furono più migliorate che non in tutti i secoli che lo seguitarono. Ma particolarmente interessante è quell' Era, perchè presenta il primo esempio dei deputati delle città ammessi nel Parlamento. Volendo levar sussidii per sostener le guerre in cui era impegnato, Eduardo si trovò costretto ad usar nuovi metodi, ed a cercar di ottenere, per

mezzo del consentimento del popolo, ciò che i suoi predecessori avevano sino allora aspettato dal proprio loro potere. Si ordinò agli sceriffi che invitassero le città ed i borghi delle differenti contee a mandar deputati al Parlamento: e da quell' Era gl' Inglesi datano l' origine della Camera de' Comuni . Il re Eduardo confermò undici volte la Carta nel corso del suo regno: ed alfine converti in legge stabile un privilegio del quale gl'Inglesi non avenuo avuto sino allora che un godimento precario, col decretare che non si potesse imporre alcuna tassa, nè levare alcun tributo; senza l'unito consenso dei Lordi e dei Comuni. Questo importantissimo statuto, in una colla Magna Carta, forma la base della costituzione inglese. Sotto Eduardo II, i Comuni principiareno ad unire qualche petizione ai Bill co quali essi concederano sussidii. Fu questa l'aurora della loro autorità legislativa. Sotto Eduardo III . i Comuni dichiararono che non riconoscerebbero per l'avvenire alcuna legge alla quale essi non avessero espressamente assentito. Ne guari ando che poscro la campo un privilegio nel quale consiste presentemente uno de più grandi contrappesi della Costiluzione: cioè accusarono e procurarono di far condannare alcuni de' principali ministri di Stato.

Nulladimeno, durante tutto quel periodo di tempo, il Governo non era al più che una barbara monarchia non regolata da alcuna massima fissa, nè limitata da alcun certo ed incontestato diritto che in pratica fosse regolarmente osservato. Il re si conduceva con un ordine di principii, i baroni si conducevano con un altro, i comuni con un terzo, ed il clero con un quarto. Tutti questi sistemi di governamento crano opposti, nè potevano insieme accordarsi . Ciascuno di loro prevaleva a sua volta, secondo che favorevoli gli tornavano le circostanze. Un gran principe faceva predominare la potestà monarchica. La debolezza di un re lasciava le redini in mano all'aristocrazia. Un secolo superstizioso vedeva il clero a trioufare. Il popolo, pel quale principalmente fu instituito il governo, ed il quale principalmente merita riguardo, era di tutti il più debole. Ma benchè questo popolo piegasse sotto la violenza delle tempeste, in sitenzio

192

esso rialzava il capo nei giorni della bonaccia; e quando il turbine ricominciava a muggire, da tutti i partiti vedevasi accarezzato, ed ottenneva di tal guisa od un accrescimento sempre maggiore de' suoi privilegii, od almeno una qualche conferma di quelli che già possedeva.

## Letteratura . A . D . S .

1216-1399.

A suprema autorità che Aristotele aveva ottenuto nelle scuole di teologia, egualmente che di filosofia, durante quel periodo di tempo, esercitò grande influenza sul sapere e sulla religione. Il nome ed in parte gli scritti di Aristotele erano conosciuti in Inghilterra ed in altre contrade dell' Europa da lungo tempo prima. Ma egli non conseguì quell'autorità da dittatore tra i dotti e nelle più famose sedi dell'insegnamento, autorità che così a lungo mantenne sino alla metà del secolo decimoterzo. In quel torno Aristotele principiò ad essere chiamato il filosofo per eccellenza. « Egli è anteposto, dice Ruggiero Bacone, a tutti gli altri filosofi per consentimento di tutti i letterati. Checchè egli affermi, vien da loro ricevuto come vera e solida filosofia: ed, in una parola, egli ha in filosofia la stessa autorità che ha l'apostolo Pnolo nelle scienze divine ». A tale stravagante altezza era portata la venerazione per Aristotele, prima della metà del secolo decimoquario, in alcune delle più famose Università, e particolarmente in quella di Parigi, che gli studenti erano obbligati a prestare un solenne giuramento di difenderne le opinioni. Questa vieca sommissione non avrebbe potuto a meno di attraversare i reali progressi della scienza, quand'anche gli ammiratori di Aristotele fossero generalmente stati capaci. di leggere le sue Opere nell'originale loro savella, e non avecsero dovuto studiarla in traduzioni incompiute e fallaci.

La teologia prese allora il volo sopra le Scritture. Gli scolastici si reputarono atti ad avanzarsi nella teologia, senza ricorrere ai due Testamenti; e quei scienziati, non alla moda, che tuttora studiavano. le sacre Carte, renivane appellati, per derisione, idottori della Bibbia. Questi erano riguardati some nomini di poca penetrazione e di poco acume, carevano poshissimi discepoli, e non era loi accordato un appartamento, ne un fomiglio a servirli; anzi-

memmeno un' ora fissa per fare le loro lezioni, in veruna delle famose Università di Europa

L'astronomia e l'ottica erano coltivate dall'illustre Ruggiero Bacone, ma da pochissimi altri. Lo stesso grand' uomo sembra pure che tutta in sè rinserrasse la cognizione della meccanica e della chimica.

Noi possiamo dal seguente aneddoto far concetto dell'ignoranza di quel secolo nella geografia. Avendo 'il pontefice Clemente VI,
nel 1344, creato Luigi di Spagna principe
delle Isole Fortunate, vale a dire delle Canarie, di fresco allora scoperte, l'Ambasciatore
inglese a Roma e la sua comitiva venuero presi
da timore credendo che Luigi fosse stato creato
re d'Inghilterra. Per la quat cosa rapidamente
essi tornarono nell' Isola ad apportare quest'importante novella.

Tal era tuttavia l'ardor per lo studio a quel tempo, che nella sola Università di Oxford si trovavano da trentamila scolari. A che attendevano questi giovani allora? Ad imparare un cattivo latino ed una logica peggiore. Essi disputavano senza fine e senza senso, intricando le verità più semplici, e

196

porgendo plausibili colori àlle assurdità più grandi. Queste frivole disputazioni erano condotte con fanto calore, che dalle crucciose parole i disputatori talvolta venivano ai colpi, e riempivano di tumulto e di pericolo quelle sedi della dottrina .

## Le Arti . A . D . S .

1216-1399.

NEL periodo di tempo che stiamo ora passando in esame non molti avanzamenti fece l'agricoltura. Il paese era quasi del continuo avvolto in guerre che distraevano l'attenzione del popolo, e particolarmente della Nobiltà, dal sar prospetare i terreni. Oltra ciò lo sciaurato titolo in virtù del quale i coltivatori subalterni tenevano i loro possessi, era un effettivo ostacolo ad ogni miglioramento del suolo. Miglior successo ebbe l'arte di coltivare i giardini, aiutata dall'immediata protezione dei Grandi. Ogni ampio castello, o monastero aveva il suo giardino, il suo frutteto, e spesso ancor la sua vigna. Gl'Inglesi a quel tempo sacevano molto vino del proprio lor fondo, non d'assai inferiore ai vini forestieri .

Rispetto all' architettura, alcune delle più ammirate cattedrali dell' Inghilterra, come quelle

di York, di Salisbury e di Winchester debbono l'esistenza loro a quello spazio di tempo, al quale generalmente si attribuisce il vanto di aver prodotto i più veri e piu vaghi modelli di ciò che chiamasi lo stile gotico leggiero. I campandi con guglie e pinacoli, i pilastri fornati con un aggregato di colonne, le grandi finestre talora torreggianti a piramide, talora più allargate, divise in più luci da ornamenti in pietra, e sempre guernite di vetri dipinti a vivaci colori; rappresentanti le storie dei santi dei sacri e difinii del secolo decimoterzo e del decimoquarto:

Questo rapido progresso nell'eleganza architettonica grandemente fu aiutato da una schiera d'ingegnosi artefici di varie contrade; i quali, formatisi in società col titolo di Liberi-Muratori, offrivano i loro sergizii ai principi opulenti, e molto furono affezionati al buon Eurico ed all'illustre suo successore;

L'ardore de riformatori inglesi e lo zelo di parte, duranti le guerre civili, non ci hanno lasciato che pochi perfetti monumenti della scultura di quell'antica ctà. Il Montfaucon



racconta che quest'arte prosperò grandemente nel secolo decimoterzo; e- Matteo Parigi fa menzione di ni monaco, suo contemporaneo. il quale era un mirabile fattore di statue.

Cosi grande e generale era l'amore de dipinti in quel tempo, che non solo le case dei Grandi, ma quelle ancor de privati, erano adorne di pitture istoriche.

Benchè i poeti di quel periodo fossero dai loro contemporanei tanto ammirati, quanto quelli che fiorirono in tempi migliori, nondimeno le Opere loro generalmente or sono neglette. Il che specialmente si vuole attribuire all' antiquato stile in cui scrissero. La favella inglese, benchè piena di nerbo, era allor ruvida, avuta vile dalla Corte, dispregiata dai gentiluopini, e travisata, da una barbara ed irregolare maniera di proferire.

Parecchi strumenti musicali, oltre l'arpa, si usavano allor da' minstrelli. Nella banda di Eduardo III si trovavano cinque trombettieri, un citarista, cinque suonatori di zampogna, un suonator di violino, un tamburino, due clarinetti e tre obbe...

-manufactured

## Abbozzi biografici . A . D . S.

1216-1399 .

MATTEO Parigi, monaco benedettino, su ingegnoso poeta, oratore ed istorico. Egli è specialmente conosciuto per la sua Storia Universale dalla creazione del mondo sino all'anno 1259. Molto autentica pare la sua relazione del regno di Enrico III. La dimestichezza di questo Principe ei godeva: e contuttocio non ebbe la bassezza di adularlo e di violare la verità dell'istoria.

Ruggiero Bacone, dotto monaco dell'Ordine francescano, discendeva da un'autica famiglia, e nacque presso Ilchester nella contea di Sommerset, l'anno 1214. Con maraviglioso ardore egli applicossi agli studii, si in Oxford che in Parigi; e così straordinario era il suo sapere, che il popolo lo riguardava come un mago. I raggiri de'suoi confratelli, gelosi del preminente suo merito, gli secero proibire

d'insegnare agli studenti, e su anche imprigionato. Ma la sua sama giunse agli orecchi di papa Clemente IV, il quale lo richiese di una copia delle sue Opere. Questa Raccolta tuttor sussiste col titolo di *Opus Maius*. Dopo d'esser rimasto dieci auni in prigione, su ridonato alla libertà, e tornò in Oxsord, dove morì nel 1294.

Quest' uom portentoso conosceva profondamente le matematiche e la filosofia naturale. Egli scoprì l'errore del calendario, ed il suo divisamento per emendarlo venne adottato da Gregorio XIII. Egli lasciò una descrizione siffatta della polvere da schioppo, che chiaro apparisce esserne egli stato l'originale inventore . Vasti erano i suoi lumi intorno alla chimica. Egli descrisse parimente la camera oscura, e quella specie di vetri che ingrandiscono, o diminuiscon gli oggetti. In breve, il carattere che il dottor Freind ha delineato di Ruggiero non è fuori della verità ove dice ch' egli fu il miracolo del secolo in cui visse, ed il più grande ingegno forse, nelle cognizioni meccaniche, che sia comparso al mondo dopo di Archimede

Matteo di Westmiuster; monaco del secoto decinoquarto, è riguardevole per l'accurata veracità che distingue i suoi Fiori delle Storie. Giovanni Dano Scoto, nortumbrio, celebre teol go dell'Ordine francescano, si segnalò col·l'acutezza del suo ingegno. Migliaia di persone accorrerano alle sue lezioni in Oxford. Egli descrive, dice un suo discepolo, l'Ente supremo, come se avesse veduto Iddio; gli attributi degli spiriti celesti, come se fosse stato un angelo; e le felicità di una sorte Iutura, come se veramente ne avesse gioito. Egli mori nel 1308.

Antonio Beck, vescovo di Durham, che morì nel 1310, merita di esser ricordato per la singolarità del suo carattere. Egli condusse la vanguardia del primo esercito di Eduardo contro gli Scozzesi, cel ebbe l'ardire di fare una risoluta risposta ad un rimprovero di quel fiero Monarca; a Roma egli solo fece fronte ad una masnada di ribaldi che a forza erano entrati in sua casa. Gosì altiva aveva la mente, che sempre alzavasi appena dormito il primo soni no, dicendo esser indegno di un uomo il rivoltarsi in letto. Siccome amara il militare appena da si in letto. Siccome amara il militare appena da si in letto. Siccome amara il militare appena

parato, cempre aveva cavalieri e soldati intorno a sè. La vanità lo trasse a spendere immense somme di danaro. Una volta ci dicde 40 lire sterline per quaranta aringhe, fresche; ed ordinò che si tagliasse per coperta de' caalli una stoffa che taluno per modo di rimprovero avea detto esser troppo cara pel Vescovo di Durbam.

Il cavaliere Giovanni Mandeville, celebre pe suoi viaggi in remote contrade e per la sua credulità, nacque a Sant'Albano, e mori nel 1372. Egli principiò i suoi viaggi nel 1322, e li continuò trentaquattr'anni per una gran parte del mondo. Morendo ei lascio un l'inerario o Racconto de' suoi viaggi in inglese, in francese e in latino.

Goffredo Chaucer, padre della poesia inglese, nacque in Londra nel 1328, e fu educato nelle due Università. Poscia ch' ebbe visitato molti paesi stranieri per acquistar cognizioni, si pose a studiare la Legge. Ma non confacendosi questo studio alla sua indole, deliberò di sperimentare la sua fortuna in Corte, servizio al quale era attissimo, avendo bel-lissima presenza, eleganti maniere, dottrina

moltiforme e valore uella poesia. Egli ottenne il posto di paggio presso Eduardo III nel 1359, mentre quest'illustre Principe era in cima della prosperità, e la Corte inglese era nel suo più grande splendore. In quel posto egli talmente seppe andare a grado al suo reale Signore, che ne ottenne insigni benefizii; e gioi di una rendita non minore di mille lire sterline all'anno, che equivale a dodicimila lire dei nostri giorni . In questa sua florida sorte egli sposo Filippa Rouet, sorella di lady Suwnford, poscia moglie di Giovanni, duca di Lancaster. Questo Signore avendo abbracciato la causa di Wickliffe per mire politiche, Chaucer aderi con calore, e per principio, alla stessa cansa. Onde evitare il risentimento del Clero, egli fu costretto ad uscir del paese, deve consumo tutto il suo in sostentar se stesso ed i suoi compagni di esiglio. Privatamente ritornò poscia in Inghilterra; ma fu preso e chiuso in carcere, donde non usci che svelando i secreti del suo partito: Ritiratosi in Woodstock, egli attese a correggere i primi suoi parti, ed a comporre nuovi poemi . Mediante l' interposizione dei suoi amici, egli ricovrò il suo credito in Corte, ed ottenne molti favori dalla Corona, che lo posero in istato di passare nella pace e nell'abbondanza gli ultimi giorni del viver suo. Egli mori nel 1400, lasciando due figli, uno de' quali fu oratore della Camera de' Comuni ed ambasciatore in Francia. Fra i suoi poemi, le Novelle di Canterbury son di gran lunga i migliori. V' hanno alle stampe molte edizioni delle sue Opere.

Il cavaliere Giovanni Gower, egregio giureconsulto e poeta, contemporaneo ed intino
amico, di Chaucer, a cui successe nella carica
di poeta laureato, discendeva da un'antica famiglia, e nacque nel 1320. Nella sua qualità di
giureconsulto egli ebbo grandissimo nome. La
principale sua composizione, come poeta, è
la Confessione di un amante. Pare ch' egli
avesse molto a grado lo scrivere: ed in uno
ale' suoi componimenti si lagna in modo assai
patetico di dovere, per difetto di vista, lasciare
inoperosa la penna. Egli morì nel 1402.

Manifatture, Commercio e Polizia interna.

A. D. S.

## 1216-1399-

L'anne della lana teneva il primo seggio tra le manifatture dell'Inghilterra, nell'età di cui trattiamo. Essa andò obbligata de'suoi progressi alla paterna mente di Eduardo III, il quale incoraggio i tessitori stranieri, e stabili una legge che proibiva ad ognuno di portare stoffe che non fossero di fabbrica inglese. In fore pur erano le manifatture di cuoio e di piombo.

La più gran parte del commercio interno nell'Ingbilterra si faceva tuttavia col mezzo delle Piere: alcune delle quali duravano lungo tempo, attiravano gran gente da differenti coutrade, e riboccavano di merci d'ogni maniera.

La Fiera del colle di San Gille, presso Winchester, durava sedici giorni: durante il qual tempo era proibito ogni traffico in Winchester, in Sothampton ed in ogni luogo a sette miglia di distanza della Fiera, che prendeva somiglianza di una gran città abitata da forestieri e genti del paese, che esponevano in vendita le varie lor mercanzie. Uno Scrittore contemporaneo, degnissimo di tutta fede, ci assicura che nelle Fiere d'Inghilterra si vene devano pubblicamente schiavi, maschi e femmine, sino alla fine del secolo XIV.

Nel principio del regno di Riccardo II, il Parlamento si dolse della decadenza in cui era venuto il commercio esterno durante il regno precedente, ed asserì che un solo porto di mare contenea per l'addietro più vascelli che non sen potessero allora trovare in tutto il reame. Questa calamità veniva attribuita all'arbitrario sequestro delle navi, fatto da Eduardo per servire alle frequenti sue spedizioni.

Per rignardo alla moneta, il terzo Eduardo, nel (344, batte fiorini d'oro, a cui fu imposto il valore corrente di sei scellini, ed in proporzione le metà ed i quarti. Trovando egli però che troppo alto avea determinato il valsente di queste monete, contò il noble, moneta d'oro, che valeva sei scellini ed otto soldi, e richiamò i fiorini al tesoro.

La polizia del Regno migliorò certamente assai in quel periodo di tempo, particolarmente nel regno del rinomato Eduardo. Nondimeno vi erano molti errori nella Costituzione, alle cattive conseguenze de' quali tutto il potere e tutta la vigilanza del Re non bastavano a porre na rimedio. I baroni, coll' unirsi in lega con quelli del loro Ordine, e col sostenere i loro dipendenti, qualunque iniquità operas ero. erano divenuti i principali complici dei ladri, degli assassini, dei forfanti d'ogni maniera; e nessuna legge poteva esser messa in esecuzione contro di que' masnadieri . La Nobiltà fu indotta a promettere in Parlamento che nessuno di loro avrebbe assistito alcun fellone o violatore della legge: ciò non ostante quest'obbligazione da loro assunta, che a noi desta maraviglia il vedere esatta da nomini del lor grado, non fu mai da loro tenuta. I Comuni facevano continue laguanze della quantità di ladronecci, di omicidii, di stupri e di altri disordini, ond' era piena ogni parte del Regno, ch' essi attribuivano sempre alla protezione che i delinquenti riceveran dai Grandi. Il Re di Cipro, che visitò l'Inghilterra nel regno di Eduardo III, su assaltato e spogliato sulla strada maestra, unitamente a tutta la sua comitira. Lo stesso Eduardo contribuiva a porre in discredito la legge, colla sua facilità nel concedere perdono ai maliattori, quando n'era pregato dai cortigiani. Si stabilirono leggi per impedire questa prerogativa, ed i Comupi si dichiararono contro il suo abuso. Ma il desiderio di render servigio ad un Nobile povero continuava ad essere più efficace che non la volontà di proteggere il popolo.

#### CAP. VIII.

Usi e Costumi . A . D . S .

1216-1399 .

Un' ospitalità quasi senza limiti regnava nei palazzi de principi e ne castelli de grandi baroni ai tempi che stiamo delineando. Le Corti di alcuni re d'Inghilterra furono splendide e numerose ad un grado, che appena or sembra credibile. Quella di Riccardo II viene così descritta da Stowe. « La sua grandezza reale era tale che, dovunque ei passasse la notte, vegliavano a custodia della sua persona duecento nomini d'arme; egli aveva intorno a sè tredici vescovi, oltre i baroni, i cavalieri, gli scudieri ed altri seguaci : a tal segno che diecimila persone al giorno venivano a pranzare mella casa reale » . Noi possiamo formarci qualche idea della magnificenza ed ospitalità degli opulenti baroni di que' giorni da un ragguaglio delle spese domestiche fatte dal Conte di Lancaster nel 1313: d'onde apparisce che

questo Signore consumò nel tener la sua casa, durante quell' anno, non meno di 7300 lire sterline, che eguagliano 87700 lire della presente moneta inglese. A 371 botte sali la sola consumazione del vino. La Nobiltà in generale spendeva quasi tutte le sue rendite in esercitare l'ospitalità ne' castelli di campagna, che sempre erano aperti agli stranieri di riguardo, ugualmente che a' loro vassalli e seguaci. Questa liberale maniera di vivere principiò a decadere alquanto verso il fine di questo periodo; ed alcuni baroni, invece di pranzar sempre nella gran sala coi numerosi dipendenti, secondo l'antico costume, principiarono a pranzar talvolta in una stanza privata insieme colle loro famiglie ed i loro amici. Ma questa innovazione assai dispiaceva al popolo, e faceva soggiacere ad amari rimproveri coloro che la mettevano in uso .

Uno splendido e fastoso genere di galanteria, esprimente il più profondo rispetto e la più alta ammirazione per la bellezza e virù delle dame, era posto iu pratica dai marziali baroni, cavalieri e scudieri di quell' età. Questa galanteria mostravasi nel suo più gran

lustro ne torneamenti regali e nelle altregrandi e solenni feste, duranti le quali le dame comparivano adorne de' più magnificiloro ornamenti, e ricevevano onori particolari. Quando Eduardo III, nel 1344, celebrò la sfarzosa festa della tavola rotonda in Windsor,: alla quale tutta la Nobiltà de' suoi dominii e delle contrade circonvicine era invitata, la regina Filippa e trecento dame, illustri per la nascita e bellezza loro, vestite in modo uniforme co' più ricchi abiti, adoruarono quella solennità, e vennero trattate colle più pompose e romanzesche testimonianze di rispetto e di. ammirazione. Molti de' più splendenti torneidi quell'epoca erano il prodotto di questo genere di galanteria, ed avevano luogo in onore e per divertimento delle dame, che assistevano. a quelle pompe in gran numero, e venendo. da differenti paesi. Alle volte alcuni franchi e galanti cavalieri pubblicavano un bando nella lor patria e ne' paesi vicini , col quale asserivano la preminenza in bellezza ed in virtà delle dame da loro amate, e disfidavano chiunque ardisse di contendere una tal primazia a radunarsi in un tempo e luogo determinato

per decidere colle armi questa controversia importante. Tali sfide erano sempre accettate, e producevano tornei ai quali concorrevano principi , cavalieri e dame di varie nazioni . Questa romanzesca galanteria aveva luogo durante la guerra, non meno che in tempo di pace : ed i giovani cavalieri combattevano per l'amore delle lor dame egualmente che per l'onore della lor patria. Un drappello di cavalleria inglese incontro un drappello di cavalleria francese presso Cherburgo nel 1379, ed immantinente si apprestarono alla battaglia. Mentre erano in procinto di appiccare la mischia, sire Lancellotto di Lorres, cavaliere francese, gridò ad alta voce che la sua dama era più bella di quante ne avesser gli Inglesi. Sire Giovanni Copeland gli diede una mentita, e, correndogli adosso, lo trapassò colla sua lancia, e lo stese morto a'suoi piedi. Quando Eduardo III levò un grosso esercito per far valere le sue ragioni alla corona di Francia, un buon numero di giovani gentiluomini inglesi si pose una pezza sopra di un occhio, facendo solenne voto alle lor Belle che non la torrebbero via sinchè non avessero fatto qualche notabile impresa in Francia a loro onore,

Lo spirito cavalleresco era scaduto in Inghilterra ne' regni poco gloriosi di Giovanni e di Enrico III: ma tornò a fiorire sotto lo scettro di Eduardo I. Questo Principe era uno dei più compiti cavalieri del suo tempo, e dilettavasi delle feste di cavalleria . Del che sufficiente prova è il vedere che, essendo di ritorno da Terra-Santa, dopo la morte di suo padre, e sapendo che la sua presenza ardentemente si desiderava in Inghilterra, accetto. non pertanto, l'invito di un torneo a Chalons, in Borgogna. In quel famoso torneo, che fini in una reale battaglia, egli spiegò con gran vantaggio la sua prodezza e destrezza, e guadagnò una compiuta vittoria. Nè meno amante della cavalleria fu Eduardo III, che la inceraggio col suo esempio e colla sua munificenza. Nel che egli era condotto dalla politica; non meno che dall' inclinazione. Avendo formato il disegno di sostenere colle armi i suoi diritti alla corona di Francia, egli adoperavasi ad infondere gagliardia ed amore di ardite imprese ne suoi sudditi, ed a trarre a'suoi servigi quanto più poteva di valorosi stranieri. Con questa mira egli celebrò parecchi forneamenti pomposi, ai quali invito tutti gli stranieri che prendevan piacere nelle armigere feste, li tratto colla più generova ospitalità, e largamente conferi onori e premii a quelli di loro 'che più valenti si mostrarono in questi trattenimenti marziali, affine di affezionarseli, ed impegnarli a prender le armi per lui. Col fine istesso, ed intorno allo stesso tempo, egli fondò l'illustre Ordine della Giorrettiera, del quale l' eroico suo figlio, il Principe Nero, fu il primo cavaliere, e tutti i primi compagni furono personaggi famòsi per le vittorie loro ne' tornei e nelle reali battaglie.

Le variate e ridicole foggie di vestirsi che vennero di moda a quel tempo, giustamente somministrarono soggetto alle più amare rampogne dei satirici di allera. Qual più fantastica comparsa che quella di un dancrino inglese del secolo XIV? Egli portava lunghe scarpe colle punte attaccate al ginocchio da catenelle d'oro, o d'argento. Una gamba era calzata di un colore, e l'altra di un altro; le corte brache non giungevano a metà delle coscie; una giubba, metà bianca, metà azzurra; una lunga barba, un cappuccio

di seta abbottonato sotto il mento, ricamate con grottesche figure di animali, ed alle volte ornato di oro, di argento e di pietre preziose : questa portatura era il non più in là della moda nel regno di Eduardo III. Le donne eleganti di que'giorni vengono descritte da Knyghtou nella seguente maniera . Ai tornei assistono molte dame del primo grado e di grande beltà, abbigliate con tonache biscolori . Cortissimi hanno i collari , piccoli i capucci e ravvolti can cordicelle intorno al cappo ; le cinture e le borse loro sono ornate d'oro e d'argento, e portano de'corti spadini, simili a pugnali, che pendono loro a tracolla sul petto . Cavalcano esse i più fini corsieri, ricchissimamente guerniti, e, così acconciate, si trasmutano di paese in paese in cerca di tornei: nel che consumano le loro sostanze, e spesso mandano in rovina il loro buon nome .

La passione per le feste crebbe a tal segno in Inghilterra nel secolo XIV, che Eduardo III fece una legge, severa per restringere ceste classi di persone ad una ragionevol misura nei Ioro banchetti. Il suo essuppio però non tendera ad avvalorar la sua legge: perocché nelle feste, date per celebrar le nozze di suo figlio Lionello, il banchetto fu di trenta portate, e gli avanzi della tavola bastarono a cibare un inigliaio di persone.

Quando si parla del lusso degli antichi Inglesi non si hanno da passare in silenzio i vini. Questa espressione significa una merenda fatta, dai Grandi e dagli eleganti, un momento prima di andare a letto: la quale consisteva in liquori carichi di spezierie e in delicate focaccie. I vini erano alle volte serviti immediatamente dopo il pranzo, e ad ogni ora nelle visite di cerimonia della gente alla moda.

Nel corso del secolo XIV, la lingua anglo-sassone a poco a poco si trasformò in quella che ora chiamiamo favella inglese, e s' introdusse ne' tribunali di giustizia, dai quali era stata esclusa per quasi tre secoli. Spenta era ormai quell'animosità che durò si lungamente tra la progenie dei Normanni e degli Anglo-Sassoni; essi finalmente si erano ridotti in un popolo solo. I Normanni, che attendevano all'agricoltura c al commercio delle manifatture, si trovarono nella necessità di parlare il lin-

St. della G. B. T. III. 16

218

guaggio della moltitudine, nel quale introdussero molte parole francesi ed idiotismi. Oltre ciò, Chaucer, Gower e parecchi altri presero a comporre libri in inglese; ed essendo uomini di dottrina, tolsero molte voci dal greco, dal latino, dall'italiano e dal francese, colle quali arricchirono la loro favella. Ma il modo di proferire non era ben fisso, e differiva assai dal moderno. Molte voci erano allora di uso comune le quali ora sono antiquate, e molte avevano un senso tutto diverso dal presente loro significato. Aneddoti e particolarità curiose . A. D. S.

1216-1399 .

Neu 1236 a Merton nel Surry la Nobiltà secolare sece la celebre dichiarazione: Noi non soffriremo che siano alterate le leggi del-P Inghilterra: Il Papa avea cercato d'introdurre una costituzione della legge canonica che legittina, maritandosi i parenti, tutti i figli nati da loro prima del matrimonio. Ma i secolari ebbero la vittoria sul Clero.

Nel 1251, un Bardo, nominato Maestro Enrico il Versificatore, ottenne uno stipendio di cento scellini come paga d'ufficio.

Nel 1276 fu statuito che non si doresse considerare per naufragato verun vascello nel quale fosse campato vivo un uomo, un cane, od un gatto.

« Nel 1283, dicono gli Annali di Dunstable, noi vendemmo il nostro schiavo di nascita, Guglielmo Pike, con tutta la sua famiglia: e ci su pagato un marco dal compratore ». Conviene adunque dire che gli uomini sossero allora a più buon mercato de cavalli.

Nel 1302 la bussola fu inventata da Gioia di Amalfi.

Nel 1316, essendo avvenuta una gran carestia, il Parlamento determinò il prezzo dei viveri. Un bove costava due lire e otto scellini, un porco grasso dieci scellini, una pecora tre scellini e sei soldi, un'oca grassa sette soldi e mezzo, un cappone grasso sei soldi, una gallina tre soldi, due polli tre soldi, quattro piccioni tre soldi, due dozzine d'uova tre soldi. I prezzi determinati dal Parlamento erano inferiori ai prezzi usati sul mercato in quegli anni di carestia e di mortalità di bestiame ; e queste provvisioni, invece di un terzo, erano realmente salite ad una metà del presente valore. Ma la scarsezza a quel tempo divenne sì grande, che la farina fu alle volte venduta più di quattro lire e dieci scellini al sacco: certa prova del misero stato in cui trovavasi l'agricoltura a que' giorni.

Nel 1340 un monaco di Colonia, per nome Schwartz, inventò la polvere da schioppo ed i cannoni. Intorno a quel tempo s'inventarono pure le bombe ed i mortai.

Nello stesso anno seguì un fiero combattimento navale in vicinanza di Sluys. Narrasi che gl' Inglesi non avessero che duecento e sessanta vascelli contro quattrocento navi francesi, delle quali duecento caddero nelle mani dei valorosi Inglesi; ed aggiungesi che trentamila uomini perdessero la vita nelle dne flotte; del qual numero soltanto una settima parte perì dal lato dei vincitori.

Nel 1349, Eduardo III instituì, come si è detto, l' Ordine della Giarrettiera, ad imitazione di altri Ordini di simil natura, ch' erano già stabiliti in varie parti d' Europa. Si racconta, benche autentica non sia l'istoria, che la Contessa di Salisbury, in una festa da ballo, avendo lasciato cadere una legaccia o giarrettiera, il Re la raccolse, e, vedendo qualche cortigiano a sorridere, esclamo: Honni soit qui mal y pense, Vituperato sia chi mal pensa. Egli quindi instituì l' Ordine in memoria dell' avacnimento, e gli diede quest'esclamazione per motto.

Lo stesso Monarca edificò il magnifico castello di Windsor; ed il suo metodo di condarre il lavoro pnò servire di saggio della condizione del popolo in quell'età. Invece d' ingaggiare operai eon paghe e mercedi, egli tassò ogni contea d'Inghilterra a mandargli nn certo numero di muratori, di conciatetti e di falegnami, come se avesse dovuto levare un' armata.

La più gran novità introdotta nel governo civile, durante il regno di Riccardo II, fu la sreazione dei Pari per mezzo di una patente. Lord Beauchamp di Holt fu il primo promosso alla Camera dei Lordi in questa maniera.

> FINE DEL TONO III DELLA STORIA DELLA GRAN BRETTAGNA; LXII DELLA STORIA UNIVERSALE.



# TAVOLA DEI CAPITOLI

## CONTENUTI NEL PRESENTE VOLUME.

### CAP. I.

| Storia politica e militare, dalla morte del re |
|------------------------------------------------|
| Giovanni, avvenuta nel 1216, sino al-          |
| l' esaltamento di Enrico IV, seguito nel       |
| 1399 pag. 5                                    |
| CAP. II.                                       |
| Religione e Cosé ecclesiastiche . A. D. S.     |
| 1216-1399                                      |
| CAP. III.                                      |
| Governo e Leggi. A. D. S. 1216-1399. " 189     |
| CAP. IV.                                       |
| Letteratura . A. D . S . 1216-1399. » 193      |
| CAP. V.                                        |
| 1. 10:1 2 2 12                                 |

## Cir. VI.

| Abboxu biografici. A. D. S. 1216-          |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 1399 pag. :                                | 200 |
| CAP. VII.                                  |     |
| Manifatture, Commercio e Polizia interna.  |     |
| A. D. S. 1216-1399                         | 20  |
| CAP. VIII.                                 |     |
| Usi e Costumi. A. D. S. 1216-1399. »       | 21  |
| CAP. IX.                                   |     |
| Aneddoti e Particolarità curiose. A. D. S. |     |

1216-1399 .

Registro dei tre rami contenuti nel presente volume Eduardo II, ec., alla pag. 110 Tu sei, ec., alla pag. 131, ma da collocarsi nel frontespizio. H padre, ec., alla pag. 178

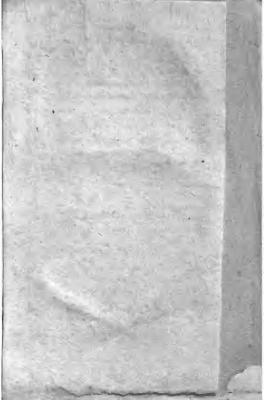

| AAAAAAAAA                                                   |
|-------------------------------------------------------------|
| MANAGARA WARANA                                             |
| OPERE NUOVE E NUOVE EDIZIONI                                |
|                                                             |
| Presso la Società Tipografica de' Classici                  |
| Italiani (Fusi, Stella e Compagni).                         |
| 0                                                           |
| Opere scelte di A. Varano, 1 vol.                           |
| in 8.° lir. 7. 22<br>— F. M Zanotti, 2 vol. in 8.° " 17. 50 |
| - V. Alfieri, 4 vol. in 8.° " 25. 78                        |
| - G. V. Gravina, 1 vol. in 8.0 " 6 50                       |
| - P Meta-tasio, 5 vol. in 8.º " 36. 92                      |
| - Melchior Cesarotti , 4 vol.                               |
| in 8.0 " 19. 62                                             |
| Le Rivoluzioni d' Italia di Carlo                           |
| Denina, con giunte e correzioni                             |
| inedite dell'autore, 3 vol. in 8° " 23. 38                  |
| Gli Annali d' Italia di L. A. Mura-                         |
| tori, 18 vol. in 8° " 132. 86                               |
| Della Perfetta Poesia Italiana, dello                       |
| stesso . con le Note del Salvini ,                          |
| 4 vol. in 8.0 " 19. 45                                      |
| La Tebaide di Stazio, del cardinale                         |
| Bentivoglio, un vol in 8.º " 6. ou                          |
| Della Natura de France, del Gugliel-                        |
| mini, due vol. in 8.0 " 13. 00                              |
| Commedie so lte di Carlo Goldoni,                           |
| Opere di Cesare Beccaria, vol. 2 in 80, 11. 00              |
|                                                             |
| Opere scelte di Gaspare Gozzi , 5 vol. in 8.º "- 28. 92     |
| Opere se le di Alessandro Verri,                            |
| 5 vol in S.º " 8. 95                                        |
| La Scienza della Legislazione di G.                         |
| Filan ieri , con giunta degli Opu-                          |
| scoli scelti, 6 vol in 8.0 " 25. 58                         |
| Raccolta di Melodrammi serii , vol. 2                       |
| in 8.0 7 10 08                                              |

B.12.6.201



